

1- Hygrinus - 1502 - Land. 3475 2 - Prognostico - 1918082 3 - Abraham - 11 5 4- Torrella 1507 5 - T. bertins [Roma, Veller, 1492-93] 6 - Castellino [1506] 7 - Companation 11 8. Sentana 210 [1509] 9. Papirus [1510] 10. Lumel " 11 - Perilia nama [1516] 12 - Janothus - 1515 13 - Vitali 1525

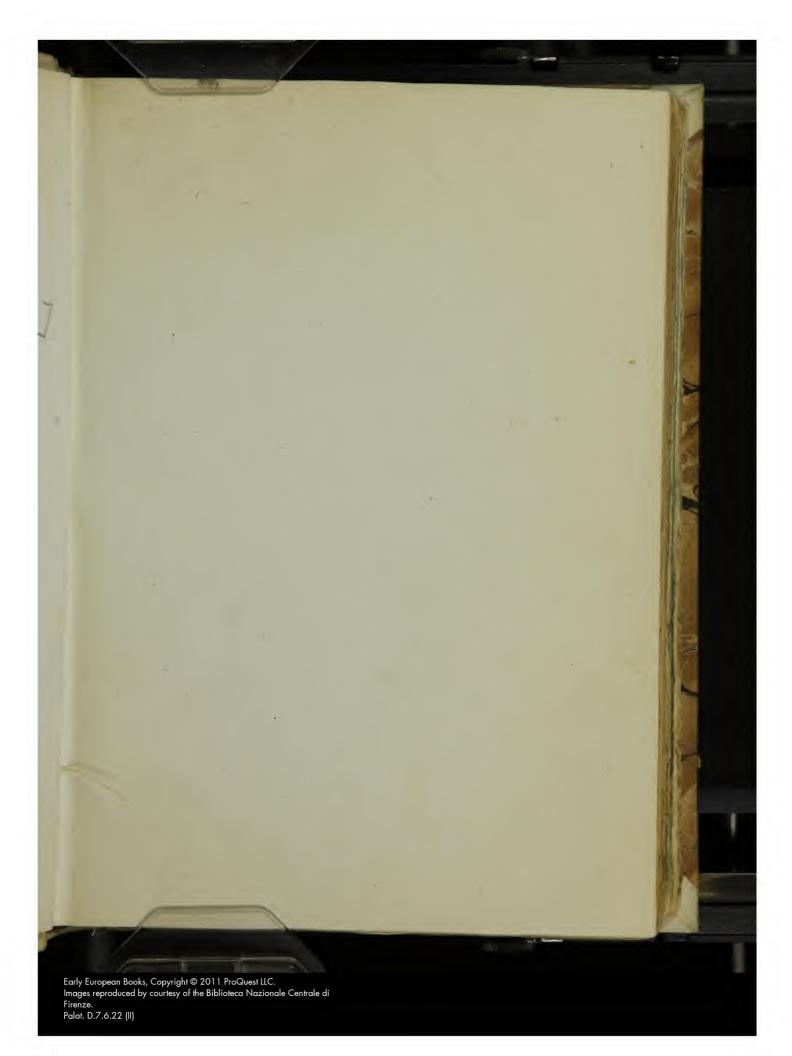

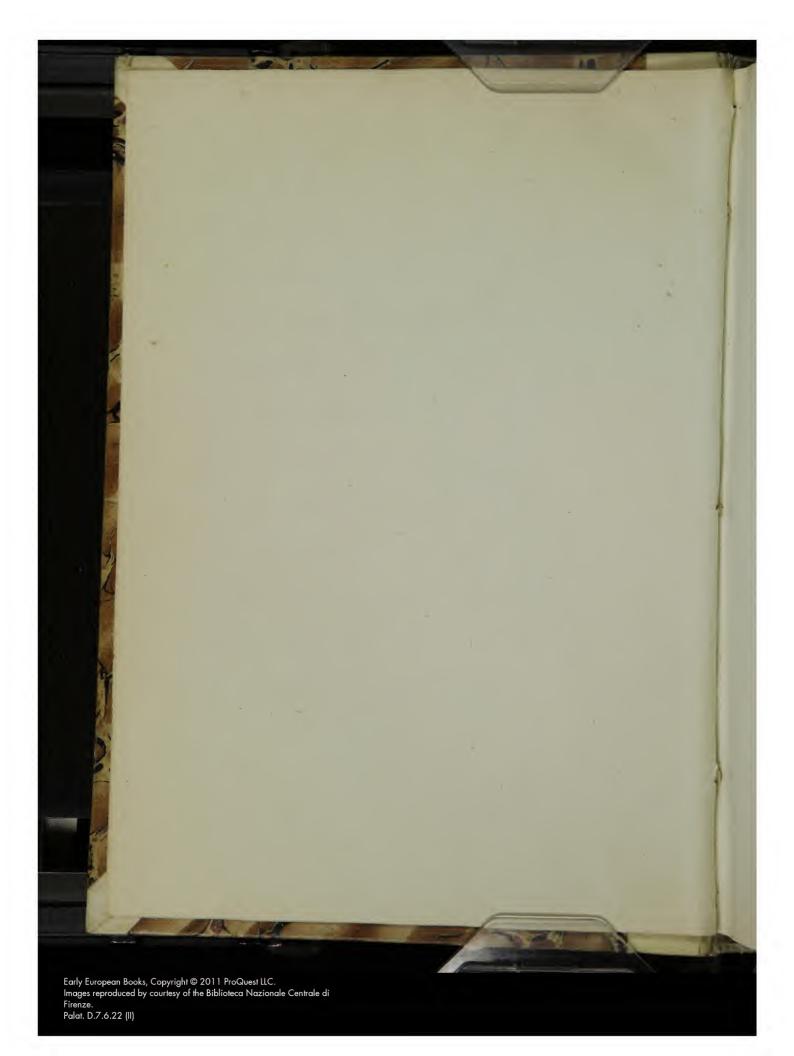

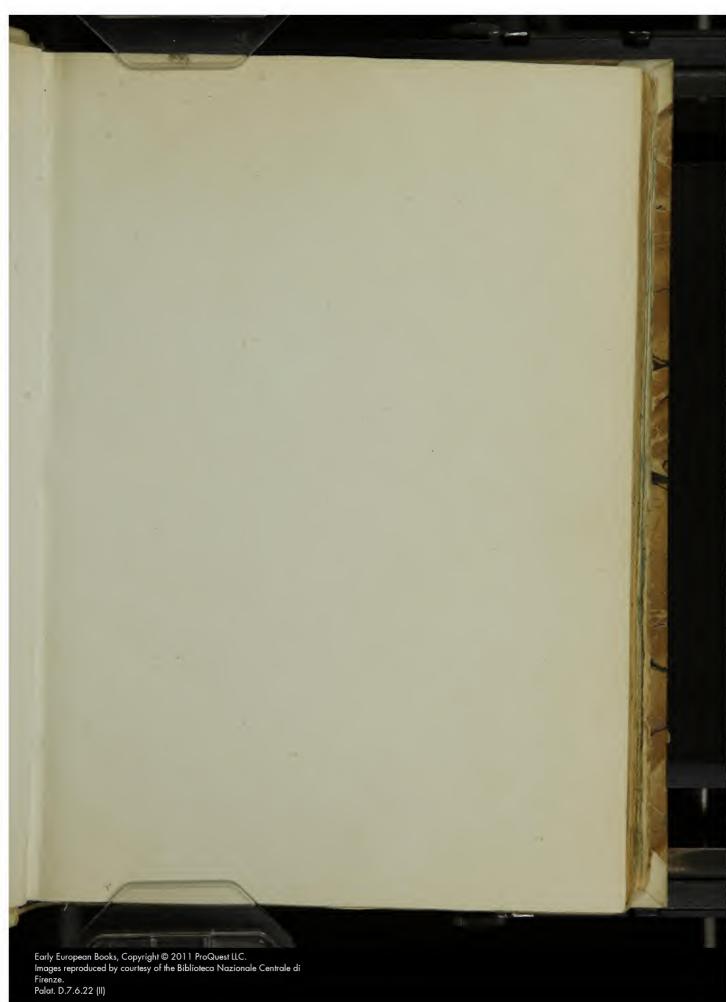

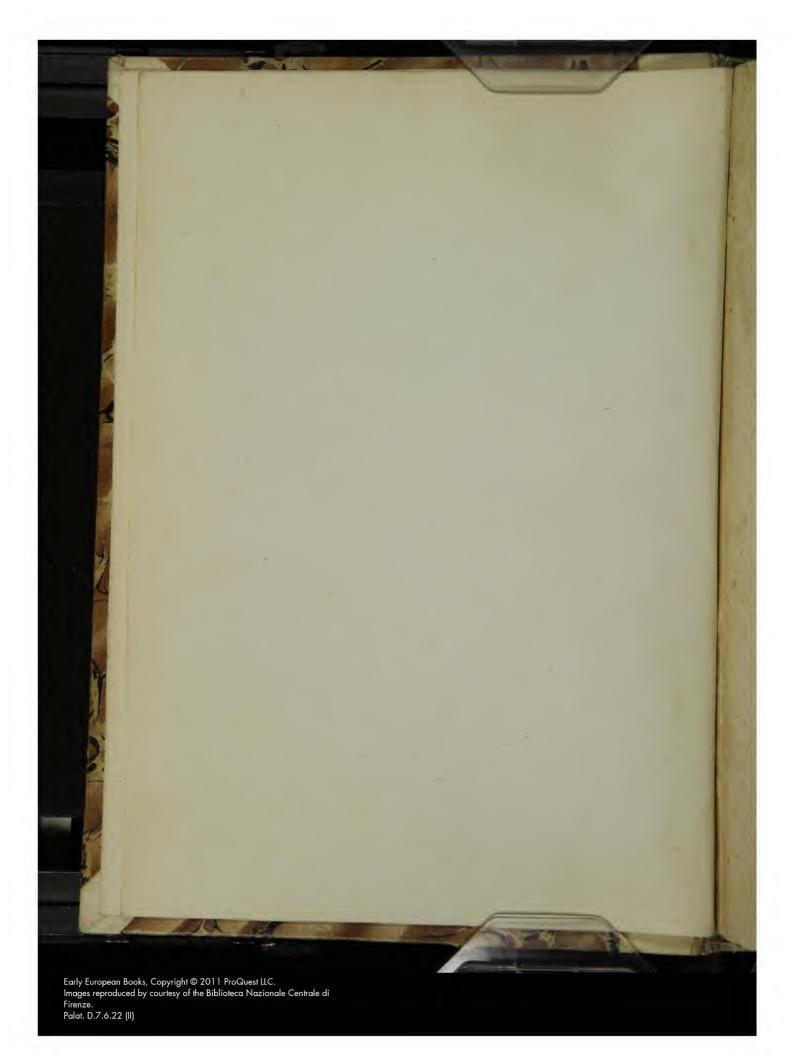

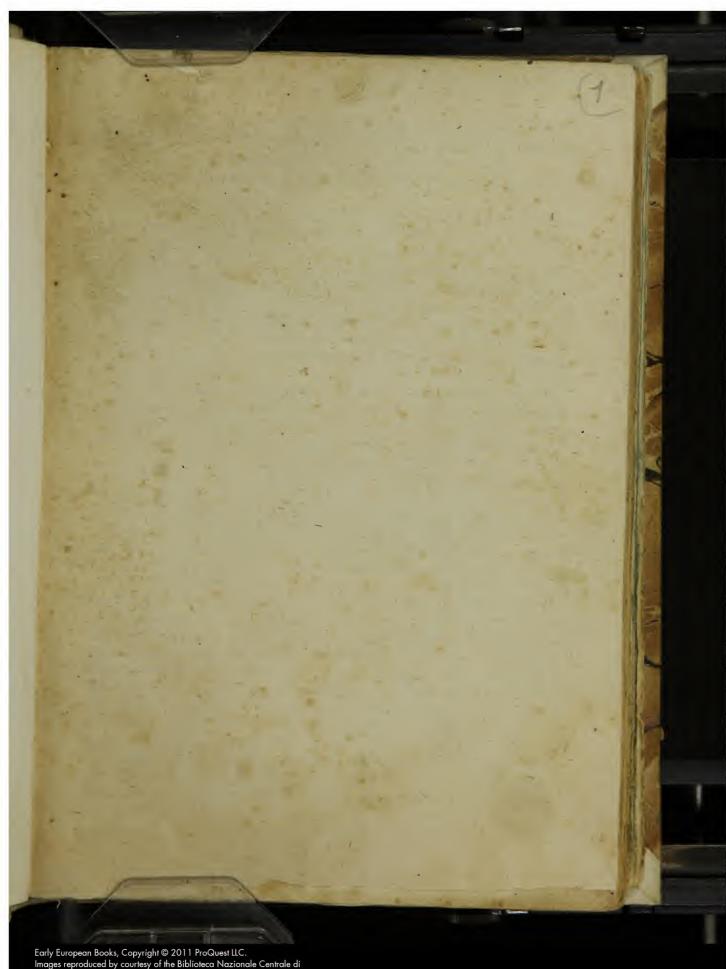



## CLARISSIMI VIRI HYGINH POETICON ASTRONO, MICON. OPVS VTILISSIMVM FOELICITER INCIPIT.

De mundi & sphæræ ac utrius partium declaratione. Liber primus. Prohemium. Hyginius. M. Fabio plurimum salutem.



T SI TE STVDIO grammatica artis iducti: no folu uerfuu moderatioe qua pauci puiderut: fed historiam quoq: uarietate: qua scietta rem pespicit pstare uideo: qua facilius etia scriptis tuis perspici potest: desiderans potius sciente g libeerale iudice. Tamé quo magis exercitatus: a no nullis etia sapius in his rebus occupatus esse ui dear. Ne nihil in adolescentia laborasse dicerer:

& imperitorű iudicio desidiæ subiré crimé: hæcuelut rudiméto sciæ ni, sus: scripsi ad te. No ut impito monstrás sed ut scientiss mű comonés: Sphæræ figuratione: circulorug qui in ea sut notatione: & q ratio sue rit ut no æquis ptib? dividerent. Præterea terræ mariso diffinitione: & q ptes eius non habitant: ut multis iustisg de causis hoibus carere ui deatur: ordine exposuimus. Rursusg redeutes ad sphæra: duo &.xl.si gna noiatim pnumer au m?. Exide uniuscuius figni historias: causage ad sydera plationis ostedimus Eode loco nobis utile uisu est psequi eo rű corporû deformationes & in his numerű stellarű. Nec ptermisimus ostédere ad septem circulorű notatione ad q corpora aut ptes corpore puenirent: & queadmodu ab his dividerent. Diximus etia in æstivi cir culi diffinitione gretes gre no ide hyemalis uocaret: & quid eos fefelles rit qui ita senserint. Et quid i ea pre sphæræ: solis efficiat cursus. Præte 1879 rea gre circulos in octo pres diuideremus ordine exposuimus. Scripse mus etia quo loco circulus agnoctialis foret costitut?: & quid efficeret ad eu puenies sol. In eiusde circuli demostratione ostedimus gre Aries inter sydera celerrimo diceref. Pauca præterea de hyemali circulo dixi mus. Exide zodiacu circulu diffiniumus & ei? effect?. Et qre poti?.xii. figna g.xi.numerent. Quid etia nobis de reliquis circulis uideret. His ppositis reb? ad id loci uenim?: ur exponerem? urru mudus ipse cu stel lis uerteret. An mudo state uagæ stellæ ferrentur: & gd de eo nobis & copluribus uideref: quag ratioe ipse mudus uerteref. Præterea gre no nulla fignaceleri? exorta serius occiderer. Nonulla etia tardius cate ris exorta: citi? ad occasii puenirent. Quare etia quæ signa parirer oria tur: no simul occidat. Eodé loco diximus que no essent in sphæra supio ra interiorib? hemycicli æqlia & quot modis stellas uidere no possimus Pr æterea scripsimus in. xii fignorū ortu: q de reliquis corpa exoriri: & quæ eodé tpe occidere uiderent. Deinde ordine pscripsimus. Sol utru

A 11

cum mudo fixus uerteret an ipse p se moueret. Et cu ipse p se moueat & cotra.xii. signoru ortus eat: gre uideat cu mudo exoriri & occidere: Deide prin, de lunæ cursu pauca pposuim, & utru suo an alico lumi ne uteret: Eclypses solis & lunæ quo sieret: quare luna p eudem circu, lu iter facies celeri? sole currere uideat: & quid fefellerit cos q ita sen serit. Quig stellæ gtû hnt iteruallu: & utru gng an septe sint: & utrum gna certe erret an oes: & quia quo currat. Diximo etia q ratioepores astrologi no eode tpe signa & reliqs stellas reuerti dixerit: & qre meta diligétissime observasse videant & qd reliquos fefellerit in eadé causa. In his igit ta multis & uariis reb? no erit miru aut ptimescendu: quod tătu numeru uersuu scripserim? Nege eni magnitudine uoluminis: sed reru multitudine pitos couenit spectare. Quod si logior i sermoe uisus fuero: no mea faciiditate: sed rei necessitate factu existiato. Nec si bre, uius aligd dixero min'ide ualere cofidito q fi plurib'esfet audiedu uer bis. Et eni præter nostra scriptione sphæræ: quæ suerut ab Arato dicta obscurio :psecuti planio ostedimo ut penito id qd capimo exgsisse uide, remur. Quod si uel optimis usus auctorib effeci: ut negi ueri ": negi bre ui? diceret gipia:no imerito fuerim laudari dign? a uobis:q uel amplif fima laus hoibus é doctis. Si minus: no depcamur in hac cofectioe: no strá sciam poderari. log maioribo etiániti laboribo cogitamo:in gbus & ipsi exerceamur: & quib? uolum? nos phar qd possim?. Et enineces? sariis nostris hoibus scientissimis maxias res scripsimo: no leuibo occu pati reb? populi captam? existimatione. Sed ne diuti? de eo qd negle ximus loquamur: ad propositu ueniemus & initiu reze demostrabim?. De mundo & sphæra.

utt

90

CIL

ho

O

Den

ftri

led

tuo

me

CITC

liro

duc

niu

Ptis

lis e

effici

tibus

long

fola

Abh

Itan

uc u

De mundo & sphæra.

Vndus àppellatur: is qui constat ex Sole & Luna & terra & omnibus stellis

Phæra est species quædam in rotundo conformata:omnibus ex partibus æqualis apparens:unde reliqui circuli finiuntur. Huius aut exitus neg initiu potest definiri: Ideo q in rotundo omnes

tractus & initia & exitus fignificari possunt.

Entron é cuius ab initio circunductio sphæræ terminatur ac ter ræ positio constituta declaratur.

De Axi.

Imensio quæ totius ostendit sphæræ: cũ ex utrisque partibus eius ad extremă circuductione recte ut uirgulæ pducunt: quæ dimê, sio a copluribo axis est appellata. Huius aut cacumina: quibus maxime sphæra nitit Poli appellat. Quor alter ad aglone spectas Bo reus: alter oppositus Austro Notus est dictus:

De significatione.

Ignificationes quadă in circunductione sphæræ circuli appellă, tur. E quibus Paralellæ dicunt: qui ad eunde polu costituti finiu tur. Maximi aute sunt: qui eodem centro quo sphæra continent.

Hozion appellat is: qui terminat ea: quæ pspici aut non uideri possunt. Hic aut incerta rone dissinit: q mo polo subiect?: & circulis his q Para lellæ dicunt mo: duob? extremis & æğlibus nixus: mo aliis partib? adie ctus terræ puidet ita: utcuq fuerit sphæra collocata. Polus is: q Bore? appellat: puideri pot semp. Notus aut rone dissimili semp est a cospectu semotus. Naturalis aut mudi statio phisice dicit. Ea est i boreo po lo sinita: ut oia e dextris ptib? exoriri: i sinistris occidere uideant. Exor tus eni est subita qda species obiecta nfo cospectui. Occasus aut pari de ca ut erepta ab oculis uisa.

De figuratione circulor sphara, N finitione mudi circuli: sunt paralellæ gnos in gbotota ro sphæ ræ constitit:prer eu g zodiacus appellat:g o no ut cæteri circuli certa dimensione sinit & iclination aliisus: 20800: a gracis est dic?. Quing aut: quos supradixim?: sic in sphæra metiunt: initio supro a polo q Boreus appellat ad eu q notus & antarcticos uocat. In.xxx. pte s unuque hemispiu dividit. Ita uti dimesio significari videat i tota sphæra p. lx. ptes factas. Deinde ab eodé principio boreo sex ptib? ex utrag sinitione sumptis: circulus ducit cui?cetron ipseest polus sinit?: g circulus arcticos appellat: p îtra eu arcturi simulachra ur iclusa pspi ciunt. Quæ signa a nris ursan speciæ sieta septetriones appellant. Ab hoc circulo de religs ptib? quo sumptis eode cetro quo supradixim? cir cul? ducit: q therinos tropicos appellat. I deo o fol cu ad eu circulu p uenit: astate efficit eisig i aglonis sinib? sunt. Hyeme aut eisiquos au. ftri flatib? appositos an dixim?. Præterea qultra eû circulu sol n trasit sed stati revertif::torpicos e appellat?. Ab hac circuli significatioe qt tuor de religs prib9sumpris: ducit circulus agnoctialis a gracis hyse. merinos appellato; io q sol cu ad eu orbe puenit agnoctiu coficit. Hoc círculo facto: dimidia sphæræ pars cosstituta pspicit. E cotrario ite simi/ li rone a noto polo sex ptib?: st ptis ut supra de boreo dixim?: circulus duct? antarcticos uocat: q cotrari? est ei circulo: que arctico supra diffi, niuim?. Hac diffinitione sphæræ cetrog poli q not? de gno prib? sum? ptis: circulus chimerinus tropicus instituit: a nobis hyemalis: a nonul lis etiá brumalis appellatus. Ideo op sol cû ad eŭ circulu puenit hyemé efficit his: qui ad aquilone spectant: æstate aute his: qui in Austri par? tíbus domicilia costituerut. Quato enim abest longius ab illis q in ag lonis habitat finib?: hoc hyeme maiore coffictant. Aestate aut his gb? fol apposit' puidet. Itags Acthiopes sub utrogs orbe necessario siunt. Ab hoc circulo ad agnoctiale circulu: relique fiunt partes quattuor. Ita ut sol p octo partes sphara currere uideat. Zodiacus aut circulus sic uel optime diffiniri poterit: ut signis factis: sicut postea dicemus: ex ordine circulus pducat. Qui aut Lacte quocat contrarius aquinoctialis

ni

en

ım

CS

tá

ſa.

od

Es

lus

te,

191

Aa

de

ore

olus

no

ous el

cu

ex

us

es

er.

ibi oportet ut eu mediu dividere: & bis ad eu puenire videat: semel in eo loco ubi aquila constituit. I teru auté ad eius signi regione qui pcyo uocat.xii.signor partes sic dividunt. Quing circuli: de quibus supradi ximus:ita finiuntur:ut unusquiss eorum dividat in partes.xii.& ita ex cor puctis linee pducant: q circulos significet factos: in qbus.xii. signa describant. Sed a'nonullis speritioribus grit gre no æquis ptibus circu li finiant hoc est ut de.xxx.ptib? gne ptes diuidant: & ita circuli parira tione ducant: id facillime defedi posse cossidimus. Cu eni media sphæra divisa est eius circuli:nullo potest æqualis esse. Qui quis proxime eu ac cedat:tame minor esse uideat. Itag g primu sphæra secerut:cu uellent omniu circulor aquas rationes esse prata parte uoluerut significare. ut quato magis a polo discederet: hoc minore numeru partiu sumeret in circulis metiédis: quo necesse his erat maiore circulu definire. Quod etia ex ipsa sphæra licet itelligere. Quanto magis a polo discedes: hoc maiores circulos fieri: & hac re minore numeru duci: ut pares eor uide ant effectus. Et si non in.xxx. partes unuque hemisphærin dividat: sed in alias qdlibet finitiones:tñ eo ratio puenit eiº ac fi.xxx.ptes fecisset. De zodiaco circulo.

& C

ada

Lice

cffi

logs

rafi

au.

aulo

arch

afti

ran

10:1

1es:0

cod

tat

uth

den

Pote

cum

Odiacus circulus tribus his subiectus: de quibus supradiximus: ex quadă parte cotigit assiuû & hyemale circulü: agnoctiale aut medium dividit. Itaq sol per zodiacu circulu curres: neg extra eu trăsies: necessario cu signis his: qb? inixus iter coscere videt puenit ad eos: quos supradiximus orbes: & ita qtuor tpa desinit. Nă ab arie te scipies. Ver ostedit: & tauru & gemios trăsiens ide significat. Sed iă capitibus geminoru circulu assiuu tangere videt: & per căcru & leone trăsies & virgine: astate esfecit. Et rursu a virginis extrema parte trăsi re: ad aquoctiale circulu pspicit. In libra aute aquoctiu coscir: & autu nu significare scipit. Ab hoc signo trăsies ad Scorpiu & Sagictariu. De inde ptinus scurrit î hyemale circulu: & a capricorno: agrio: piscib? hye me trăsi git. Itaq ostedit no p tres ipso circulos currere: sed zodiacu trăsies ad eos șu unire. Sed qm de his reb? diximus. Nuc terræ positio nem definiem? & mare qb? locis intersusum videat ordine exponem?.

De terra & mari.

Erra mundi media regione collocata: oíbus partibus æğli distidés interuallo: cétrú obtinet sphæræ. Hác mediá diuidit Axis in dimensione totius terræ. Oceanus auté regione circúductióis sphæræ psus ppe totius orbis alluit sines. Itaq & signa occidentia: in eundé decidere existimant. Sic igit & terras cotineri poterim? expla nare. Ná quæcunq regio est quæ inter arcticon & æstiuű sine collocata est: ea diuidit triphariá. E que una ps Europa altera Aphrica: tertia Asia uocat. Europá igit ab aphrica diuidit mare ab extremis oceani si.

nibus & herculis colunis. Asiá uero & lybiá cu ægypto disterminat os. Nili fluminis: quod canopico appellat: Afia ab europa Tanais diuidit bipharia se coficies in palude: q Meotis appellat. Hac igit definitione facile puidef:mare omnib? obiectu finibus terræ. Sed ne uideat nonul lis miru: cu sphara in.lx. pres diuidat: ut ante diximus: que definiuim? ab æstiuo circulo ad arcticum fine dutaxat habitari: sic uel optime dese dim?. Sol eni p media regione sphæræ curres: nimiu his locis efficit fer uore. Itaq q finis est ab astiuo circulo ad hyemalem: ea terra a gracis Diaferaument uocat q neg fruges ppiexusta tra nascineghoies ppter nimiu ardore durare possunt: extreme auté regiões sphæræ duo tu circuloru: quoru alter Boreus: alter Notus uocat fine arctici circuli & eius qui antarticus uocatur no habitant. Ideo q sol est semp ab his circulis longe: uentique assiduos habent slatus. Quanuis eni sol pueniat ad astiuű circulu tamé loge ab arctico uidebit fine:idita esse:hic quog licet intelligere. Cû enî fol puenit ad eû circulu: g hyemalis uocat & efficiat nobis q ppe eu sumus costituti nimiu frigus qd arbitramur eis locis frigoris esseig logio etiá absunt a nobis. Quod cũ i hac pte sphæ ræ siat: ide in altera pte definitű purauim?. Ideo op similes eius sut esse Aus. Præterea hinc quog itelligim? illic maximu frigus: & i æstiuo cir, culo calore esse: que terra habitat. Eos tamé uidemus q pxime sunt arctico fine uti braccis & eiusmodi uestitu uestitui. Qui aute pximi fint æstivo circulo: eos æthiopas & pusto corpe esse. Habitat auté sic tépe ratissimo calo cũ interassiuű circulu & arcticu sine hac pueniat tépera tio: p ab arctico circulo frigus: ab æstiuo feruor exortus in unu cocur, rés: efficit media finé téperata: quæ habitari possit. Itags cu sol ab eo lo co discessit: hyeme necessario cossictamur que tu exoriete no reuerbe rat sol. O d'en ueniat i hac diffinitione illud quog fieri posse uidem?: ut hyemali circulo nobis ad antarcticu fine habitari possit: p pares eo de pueniant casus. Certu quide esse nemo cotendit:neg puenire eo potest quisq ppter interiectu terræ: quæppter ardore no habitat. Sed cum uidemus hác regione sphæræ habitari: illam quog in simili causa posse constitui suspicamur.



in

adi

ex

ma

rcu

Ira

ata

a ac

lent

are.

eret

uod

hoc

uide

: sed

let.

aus:

aut

XIII

enit

anc

diá

one

ráfi

urú

De

ye ai

10

Clarissimi uiri Hyginii de signor cælestiu historiis. Liber secudus. Éd quoniam quæ nobis de terræ positiõe diceda. fuerūt: & sphæra tota diffiniuim?. Núc quæ in ea figna sunt nominabimus figillatim. E quib? igit primű. Duas arctos & dracone. Deide arctophila ca cũ corona dicem?: Ceteu g engonasin uocat: Exinde lyra cu olore & capheo & ei? uxore casfiopeia filiagi andromeda & genero pseo. Dice/ mus etiá protinus Aurigá a græcis hvio Xoy ap



Ariet? auté tegeates historian scriptorino calisto: sed megisto dicit ap pellată: & no lycaois: sed Cetei filia lycaonis: nepté. Præterea cætea ip sum engonasim noiari. Reliqua uero superioribus co ueniut: Quæ res in Monacri monte archadiæ gesta narratur.

de

163

Ge

COT

eũ cũ

pcyo

not9

t util

it Her

hadia

miffe a

Postea

LIUS CE

p'exer

guntar

Erepta

appella

mædia

ne adia,

a diana

nisse di

ha couer

d Lycao

silous

cu eos

ota Ca

aophi

isto ab

Syder2

fecut?

liceret

Specie

ui dia

et lo

nűut

cutu

iant

CXI

Raos minor. Hanc agloasthenes q naxica coscripsit: ait Cyno sura esse una de iouis nurricibus: ex ideis nymphis: ab eius quo m nomie & urbe quæ histoae uocat:a Nicostrato & sodalibus eius costitută & portuig ibi est: & agri maiore parte cynosură appella tă. Hác aut îter Curetas fuisse: q Iouis fuerut admistri. Nõnulli & heli cen & cynosură nymphas esse louis nutrices dicunt: & hac re etiă pro bnficio in mundo collocatas: & utrasp arctos núcupatas: quas noltri septétriones dixerunt: Sed majore arctu coplures plaustro similé dixe rût & au afay graci appelarût. Cui hac memorie pdita é ca. Initio qui sidera puiderut & numer, stellaru i unaquag specie corpis costitue rut: & no arctu sed plaustru nominauerut. Ex septé stellis: duæ quæ pa riles & maxie in uno loco uiderent p bobus haberent. Reliqua uero quing figură plaustri simularet. Irage & qd pximu huic est signu Boe te noiari uoluerut de quo posterius plura dicemus. Arat? gde no hac re boete:nec illud plaustru dicit appellari. sed qd arct? uideat ut plau strű circű polű: qui boreas appellat uersari & boetes agitare eá dicat. In quo no mediocrit uidet errare. Postea aut de. vii. stellis parmenisc? ait gng sút a gbusdă astrologis constitutæ ut urse species no septe stel lis pficeret. Itag: & ille g antea plaustrû seques Boetes appellabat Ar Aophilax est dictus iisde tpibus gbus homerus suir. Hæc arctos est di cta de septétrionib?.ille dicit hác utrog noie & arctű & plaustrum no/ miari. Boetis aut nusqueminit arctophilaca dici. Incidit etia compluri b? erratio quib? de causis minor arctos Phænice appellet. & illi q hác obseruat ueri? & diligetius nauigare dicant. & gre si hac sit certior g maior: no oes hanc obseruet: qui no intelligere uident de qua historia sit psecta ratio ut phoenice diceret. Thales enim qui diligenter de his reb? exgsiuit & hac prim? arcto appellauit natoe fuit phoenix ut hero dot? milesius dicit. Igit oes qui Peloponessum icolunt priore utunt ar cto Phænices quá a suo inuetore acceper ut observant: & hác studios? perspiciendo diligentius nauigare existimantur & uere eam ab inuen/ toris nomine appellant.

Erpés. Hic uasto corpe ostédit iter duas arctos collocatus: q di cit aurea mala hesperidû custodisse & ab hercule interfect? a Iu nõe îter sidera collocatus quili? opa hercules ad eû est psect? qui hortû Iunonis tueri solit? existimat. Ait eni pherecides Junone cu duceret Iupiter uxore terra iuenisse serente aurea mala cu ramis. Inde iunone admirată petiisse a terra ut in suis hortis sereret: qui crant usp



tur redit ad erigone: cui no minima eogitatæ mortis suspitione osten) dit: Neg eni puella timida suspicari debebat nisi parte itersectă q tot dies ac méses abesset. At canis uesté ei? tenés détibus poucit ad cada uer: qd filia simulac uidit desperata spe solitudine ac pauperie oppres sa multis miserara lachrymis: in eade arbore: sub qua pares sepultus uidebat: suspedio morte sibi cosciuit: cui mortuæ canis spiritu suo pa rentauit. Nonulli hune in puteu se delecisse dixecut Anbigru noie: qua re postea neminé ex eo puteo bibisse memoriæ tradiderat. Quor casu Iupiter miseratus in astris corpora eon deformauit. Itag complures Ican boeté Erigone uirgine noiauerut: de qua posteri? dicemus. Cané auté sua apellatioe & specie canicula dixerût: quæ a græcis o an may ioré cané exorit Procyo appellat. Alii hos a libero patre figuratos in ter sidera dicut. Interim cu in finibus atheniensium multæ uirginis si ne causa suspedio sibi morté consciscerent: quod erigone moriés erat præcara ut eodé læto filiæ Atheniensium afficerent: quo ipsa foret obi tura nisi Icari morté psecuti & eû foret ulti. Itage cui id euenisset ut ate dixim?:peretibus eis: Apollo dedit rusum. Si uellet euetu liberari Eri gonæ satisfaceret. Qui que a se suspederat: instituersit: uti tabula iterpo sita pédéte sunibus se iactarét: ut qui pedés uéto moueret. Quod sacri siciu solene istituerut. Itags & privati & publice faciut: & id aletidas ap pellat: que e a patre psequente cu cane ut ignota & solitaria opportebat mendică appellabant quas graci al Tidas nominant. Praterea canicula exoriens æstu corum loca & agros fructibo orbabat: & ipsos morbo affectos pænas Icaro cu dolore fufferre cogebat: q latrones re cepisset: quor rex Ariste? Apollinis & cyrenes fili? Acteonis tpe petiit a paréte: quo pacto calamitaté ciuitaté posset liberare: qué deus iubet multi hostiis expiari Icari morte & ab Ioue pectere ut quo tpe canicu, la exoriret dies qdragita uentu daret q æstu caniculæ mederet. Q uod iustă Aristeus cofecit: & a ioue impetrauit ut Ethesiæ slaret. qs nonulli athesias dixerût q quot anis certo tépore exorunt grace Eulau Tos an? latine. Nonulli et æthesias appellauerut: q expostulatæ sit a jupit & ita cocesse. Sed hoc i medio reliquat: ne nos oia pripuisse existiemur Sed ut ad ppositu reuertamur Herm pp' q de siderib' scripsit: ait cere re cũ iasoe lær? cũ filio cocubisse: gobre fulmine pcussi: coplures cũ ho mero dixerut. Ex his ut petellides gnosio historiaru scriptor demostrat nascut filii duo Phylomeis & plut quos negat iter se couenisse. Naplu tũ q ditior fuit nihil fři suo de bonis cocessisse Philomei aut necessario aductű quodcug habuit:eo boues duos emisse: & ipmpmű plaustrű fa bricatű ee. Itam arado & coledo agros ex eo se aluisse: cui? matre irata inuetă ut arate eu îter sidera costituisle & boete noiasse. Ex hoc at Par reata demostrat natú de p peas suo noie peos & opidú pona apellauit

ta

10

ta

us

tus

In

dit

us

est

ge.

ter

pici

arū

i &

00

ilit

õle

aio

6

Ne

ho

im

ű:

01

t qua

32



ut

&

bi

10

at

bla

EN

lie

inst

ligu

xen

nus

defi

nicu

CITCO

fugi

cha

etit :

uxor

due

ut e

Ngonasin. Hűc Eratosthenes herculé dicit: supra draconé co locatu: de quo ante dixim?: eug paratu: ut ad decertandu: fini stra manu pellem leonis: dextra claua tenete: conat interficere dracone: Hespidű custode: qui nug oculos apuisse: somno coacto existi mat: quo magis custos esse demonstrat. De hoc etia Paniastis in Hera clea dicit. Hor igit pugnă Iupiter admiratus: inter astra costituit. Had bet eni draco caput erectum: Hercules aut dextro genu nixus: sinistro pede capitis eius dextră pte opprimere conatur: dextra manu sublata ut feries: sinistra piecta cu pelle leonis ut is q maxie dimicas appareat: & si qui sit hic negatus. Aract? quicg posse demostrare: tñ conabimur ut aligd uerisimile dicamus. Arat? aute:ut supradiximus:huc Cethea licaonis filiu: Megistus patre dicit esse: quidet ut lametas filia: in ursæ figură couersam: genu nixu palmas aduersas tedere ad cælum ut ea si bi dii restituat. Hegelsena aute Thesea dixit esse: g troezene sax u ex tollere uidet: qd existimat Egeus sub eo saxo elopiu ensem posuisse: & æthre. Theseimatri predixisse:ne anieu athenas mitteret q lapide su blato sua uirtute potuisset gladiu referre. Itags niti uidetur: g altissime po t: ut extollat. Hac etiá de causa nonulli lyra: quæ pxima est ei signo collocata. Thesei esse dixerunt: qd ut erudit? omniù arctiu Lyrá quog didicisse uidebat. Id quog Anacrion dicit. Alii dicut Thamiri a musis excæcatu: ut supplice ad genua iacete. Dicut alii Orphea a thraciis mu lierib9 interfici quiderit liberi patris initia. Aeschillus aut infabulis q inscribunt pmetheos hymenos: Hercule ait esse: no cu dracone: sed cu ligurib? depugnaté. Dicit.n. quo tpe hercules ab geronie boues abdu xerit: îterfecisse p ligure fines: quos conatos ab eo abducere pec?:ma/ nus cotulisse: & g plures eon sagittis cosixisse. Sed postg herculi tela desicerent: multitudine barbaron & inopia armon deseilum.se inge/ niculasse: multis ia uulnerib? acceptis. Ioue aut misertu filii: curasse ut circa eu magna copia lapidu esfer: quib? se hercule desedisse & hostes fugasse. Ita Joue in similitudine pugantis: inter sidera costituisse. Hisc etia nonulli hysiona brachiis uincus esse dixerunt: quim Iunoni uolu erit afferre. Alii promethea: in monte caucasi uinctum.

Yra auté inter astra constituta est. Hac (uti Eratosthenes air) de causa quin initio a Mercurio sactá de testudine Orpheo est tradita: qualiopes & oe agri filiseius rei maxie studiosus. Itaque existimat suo artificio feras etia ad se audiédi causa allicuisse: qui queres uxoris Euridices morté ad inferos descédisse existimat: & ibi deoru popenie suo carmie laudasse: præter liberum patré: hunc eni obliuione ductus: prætermist ut ceneus in facrissicio diana Postea igit. Orpheus ut etia plures dixerut: in Olympo mote: qui macedonia diuidit a thra cia. Sed ut Erathostenes aitsi plancæo sedés: cu cantu delectaret dicit

ei

a e/ lu

cũ

fa,

lex

hy

102

lici

Inc

ris

ris

mui

er

ta

di

cia. Sed ut Eratosthenes ait: in placao sedes: cu cactu delectaret dicit: ei Liber baccas obiecisse: quæ corpus ei? discerperet intersecti. Sed alit dicunt p initia Liberi sit speculatus: id ei accidisse Musas aut collecta mebra sepulturæ madasse: & lyra quo maxie potuerut bnscio: illi? meo riæ causa sigurara stellis inter sidera costituisse Apollinis & Iouis uolu tate: p Orpheus apolline maxie laudaret. Iupiter uero filio bnficiu co cessit. Alii aut dicut Mercuriu cu pmu lyră fecisset:i Cylleno mote Ar cadiæ:septem chordas istituisse:ad atlantică numeru: o maia una ex il laru nuero esfer: quæ mercurii é mater. Deide postea: cu Apollinis bo ues abegisse dephensus ab eo: quo sibi facili? ignosceret: peteti Apol lini ut liceret fibi se dicere: suenisse lyră cocessit: & ab eo uirgulă quă da muneri accepit: qua mau tenes Mercuri?: cû pheisceret in arcadia: & uid sset duos dracones: inter se coiuncto corpe: aliu aliu apetere: ut q dimicare iter se uideret: uirgula inter utrug piecit. Itagi discesserut: quo facto că uirgulă pacis că dixir este costitură. Nonulli eriă: că faciut caduceos: duos dracões iplicatos uirgula faciút: p initiú Mercurio fue rat pacis. Eius exéplo: & athletæ & in religs eiusmodi certationib?: uir gula utunt. Sed ut ad pposită reuertamur. Apollo lyră acceptă dicit orphea docuisse: & posta ipse cythara iuenerit: illi lyra cocessisse. Non nulli dixerur: uenere cu pserpina ad iudiciu Iouis uenisse: cui earu Ado nin cocederet: quib? Caliopen a Joue dată iudice: quæ musa Orphei e mater. Itagi iudicasse: uti dimidia parte ani earu unaquagi possideret. Venere auté idignată: ut no sibi ppris cocessisset obiecisse oibus: quæ in thracia sur mulicrib?: ut orphea amore iductæ: ita sibi quæg appere ret ut mébra eius discerperet: cui? caput in mare de monte perlatu flu etibus in insula les bon est reiectú: qe ab his sublatu & sepultura e ma datu: p quo bnficio ad musica arte ingieniosissimi existimant este. Lyra auté a musis (ut ante diximus) inter astra costituta est. Nonulli o or pheus cu primus puerilé amoré induxerit mulieribus uisum contume, liam fecisse: & hac re ab eis intersectum.

mic

do

cta Sed

Go

mu

tea

tee

catis

Min

Gor

rad

Loré:húc græci Cygnű appellant qué coplures ppter ignota historiam illis comuni genere auium Ornim noiauerût: de quo hæc memoriæ pdita est causa. Iupiter cu amore induæ?: Neme sin diligere cæpisset: neça ab ea: ut secu cubaret ipetrare potusset: hac cogitatioe amore e liberat? Iubet eni Venere aquilæ simulată: sesegisse i olore couersus ut aquilă sugies ad Nemesin sugit: & i ei gremio se collocauit: que Nemensis no aspnata amplexă tenes: somno e conso pita: g dormiente Iupiter copressit. ipse aut auo lauit: & qa ab hoibus alte uolăs cælo uidebat: ster sidera dict? e esse costitut?: qd ne fassi ui deret. Iupiter e sacto cu uolăte & aquilă cosequente collocauit in mū, do Nemesis aut ut quæ auiu generi esset iucta: mensib? actis ouum p

creauit: qd' mercuri? auferés: detulit sparta: & lædæ sedéti piecit in gre miu: ex quo nascit. Helena cateris corpis specie pstás quá lada suá fix lia noiauit. Alii autem cû læda. Joue cocubuisse in olore couersum: de quo in medio relinquimus.

· Epheus. Hunc Euripedes cũ cæteris: phænicis filiu æthiopu re ge esse demostrauit. Andromedæ patrem: quam cæto pposită notissima historia dixerunt. Hanc aut perseum a periculo libe rată uxorem duxisse:itagi ut totum genus eorum perpetuo maneret:

ipsum quog Cephea inter sidera superiores numerasse.

ii

ta

leo

olü

co

Ar

r il

100

pol

עווי

diā:

ut ut:

ciut

fue

uir

icit

lon

Ado

cié

ret.

luæ

ere

Au

13/

yra

170

101

ti

Affiopeia. De Hac Euripedes & sophocles: & alii plures dixe, runt: ut gloriata sit: se sorma nereidas præstare: pro quo sacto inter sidera sedens in siliquastro constituta est: quæ propter im pietatem uertente se mundo resupinato capite serri videtur.

· Ndromeda. Dicitur Mineruæ ben eficio inter astra collocata p pter Persei uirtutem. que ea Ceto propositam a persculo libera rat.nec enim ab ea minoré animi beniuolentiam pro beneficio accepit. Nam negs pater Cepheus negs Cassiopeia mater ab ea potue rût ipetrare: quin parentes ac Patriam relinquens persea sequeretur. Sed de hac euripedes hoc eodem noie fabulă comodissime scribit.

Erseus: Hic nobilitatis causa & quinistato genere concubitiois esset nat? ad sidera dicitur peruenisse. q missus a Polydecte ma gnetis filio ad gorgonas a Mercurio qui eu dilexisse existima tur Talaria & petasum accepit. Præterea galea qua indutus ex aduer so non poterat uideri. Itag græci galeam dixerunt esse: no ut quidam inscientissime interpretantur eu Orci galea usum: quæ res nemini do cto pot phari. Fertur etiá a Vulcano falcem accepisse ex adamante sa eta qua Medusam Gorgonă interfecit: quod factum nemo conscripsit. Sed ut ait æschylus Tragædiarum scriptor in Phorcis. Igræce suerunt Gorgonum custodes: de quo in primo libro genealogiarum scripsi. mus: quæ utræg uno oculo usæ existimantur. Et ita suo quæg tempo/ re accepto oculo uigilias ægisse. Hunc Perseus una earum traden, te exceptum in paludem tritonida proiecit. Itaq: custodibus exces catis facile Gorgonam somno consopitam interfecit. Cuius caput Minerua in pectore dicitur habere collocatum. Euemerus quidem Gorgonam a Minerua dicitur interfectam. Dequa aliotempore plus ra dicemus.

- Eniochus. Hūc nos aurigā latine dicim? noie Ericthonium ut Erarosthenes monstrat: que Iupiter cu uidisset primuinter hos L' mines equos & quadrigas iuxisse: admiratus est ingenium hominis ad solis inuenta accessisse, qui princeps quadrigis inter deos est usus: sed Ericthonius & quadrigas ut ante diximus & sacrisicium

Mineruæ & templű in arce Atheniensum primus istituit: de cuius pro genie Euripedes ita dicit Vulcanu Mineruæ pulchritudie corpis indu ctu petiisse ab ea: ut sibi nubere: neg spetrasse & capisse Minerua sese occultare i eodé loco: g ppter Vulcani amoré Ephestio est appellatus? quo psecutu Vulcanu ferunt capisse ei uim afferre. & cu plen cupidita tis ad ea ut coplexui se applicaret repulsus esfudit i terra uoluptate. Quo minerua pudore pmota pede puluere iniecit. Ex hoc aut nascitur Erichthoni? anguis: q ex terra & eor dissentione nomé possedit. Eudi cit Minerua i cistella quadă ut misteria co tectu ad ericthei filias detulis le & his dedisse servandu: qb9 interdixit ne cistullas aperirent. Sed ut hominum est natura cupida ut eo magis appetant quo interdicat: la pius uirgine cistella aperuerut & angue uiderunt. Quo facto insania a Minerua iniecta de arce atheniensiú se pcipirauerut. Anguis aut ad Mi neruæ, clypeű cőfugit & ab ea é educatus. Alii aut anguina tantu cru ra habulsse Erichthoniu dixerut: eug primo tpe adolescetiæ ludos Mi neruæ Panathenea fecit: se & ipsu adrigis cucurrisse p quib? factis iter sidera dicit collocatus. Nonulli g de siderib? scripserur: huc natiõe Ar geum Orfilochum nomine:primu quadrigare inuentore effe dixerunt & pro inuentione siderum locum possedisse. Alii autem hunc Mercu/ rii filium ex Elicia natū noie Mirtilū Oenomai aurigā diffinierūt: cui? post notă oibus morte pares corpus i mudo costituisse existimat. Hui? in humero finistro capra instare & in manu finistra hædi uident forma ti: De quibo nonulli ita dicut. Olenu queda fuisse nomie Vulcani filiu Ex hoc duas nymphas æga & elicen natas: quæ I ouis fuerunt nutrices Alii aute ab his etiá urbes quassá appellari dixerunt & Olenon in Au lide. Elicen aut in Peloponesso. & ægam in Emonia nominari: de qui bus homer? in Illiados sedo dicit. Parmense? aut ait Melissea quenda suffe cretæ rege ad eius filias Ioue nutriendu esse delaru que qd lac non habuerit capră ei admississe Amalthea noie quæ eu dicit educasse. Hác aut geminos hædos solitá esse pereare: & fere eo tpe pepisse: quo Iupiter nutriendus est allat?. Itags ppter bnficiu matris & hados quo dicit inter sidera collocasse, hos aut hædos Cleostrat? tenedi? dicit primus inter sidera ostédisse Museus auté dicit Iouis nutrices Athemi dem & Amaltheanymphas: quibus en mater ops tradidisse existimat. terfe Amaltheam aut habuisse capra quada ut in delitiis quæ soue aluisset Nonulli etia ægam solis filia dixertit: multo candore corpis pstantem: cui cotrarius pulchritudini horribilis aspecto existebat: quo Titanes p teriti petierût a terra ut ei? corpus obscurarent quá terra specu quodá celasse dicit i isula crete: q postea Iupitris suisse nutrix ut an ondimus demonstrat. Sed cũ iupiter fides adolescetia bellû cotra Tytanas ap pararet: rfisum est ei si vicere vellet ut ægos pelle tectus & capite Gor

Cal

diair

tieni

le:q

gonis bellű administraret: quam ægida græci appellauerűt. Itagisacto eo qd supra declarauimus. Iupiter Tytanas superans regnű é adept? & relig ossa ægos capria pelle cótecta asa dóauit & stellis sigurată me moriæ cómendauit: & post ea gbus ipse uicerat tect? Mineruæ cócessit. Euemer? ait ægam quandă suisse Panos uxorem: eá compressam a Iou ne pepisse: que uiri sui panos diceret siliú. Itaqi puer ægipă. Ioue ucro æghiochú dictum: qui q eum dilige bat plurimum inter astra capræ sura memoriæ causa collocatum.

Phiulcus qui apud nfos scriptores anguitenes dictus est supra scorpione constitut? tenes manib? angue mediu corpus eius i plicante. Policeus aut Hiodius huc Phorbanta nomie demon strat: qui hiodiis auxilio maxio suisse demonstrat. Ná cũ in eo p insula serpentiu multitudine occupată ciues Ophiusam appellassent & in ea multitudine ferrant draco fuisset ingéti magnitudine qui plurimos eo ru interfecisset & patria denigs deserta carere coegisset: dicit Phorbas Triopæ fili? ex hysocla Mirmidonis filia natus eo tepeste delat?: oes feras & eu dracone interfecisse quæ cumaxie Apollini dilect? esset lo catus in cælo interficies dracone laudis & memoriæ causa uideat. Ita qui hiodii quotienscuig a littore longio pdeut classes: prius sacrificant. Phorbantis aduetu ut illi? talis euent? inopiate uirtutis accidat ciuib? qualis insciu Phorbata futuræ laudis ad sidera gloriæ ptulit casus. Co plures etiá astrologi hūc æsculapiū sinxerūt: que Iupiter Apollinis ca usa inter astra collocauit. Aesculapio eni cui esset inter hoies & tantu medicia cæteris pstaret: ut no satis ei uideret hominu dolores leuare: nísi etiá mortuos reuocare ad utá nouisset: fert Hyppolytu q inigtate nouercæ & inscitia paretis erat intersectos sanasse. Ita Eratosthenes dicit. Nonulli glaucu Minoos filiu:e19 opa reuixisse dixerur: p quo ut peccato Ioue domu ius fulmine incedisse. Ipsu uero ppter artisiciu & Apolline ei patre îter sidera angue tenente costituis e. ut quida dixe rût.hac de causa angué tenere dicit: q cu Glaucu cogeret sana re con clusus quodá loco secreto baccillu tenes manu cu gdageret: cogitart: dicit anguis ad bacillu ei? arrepsisse: que Aesculapi? mete comotus in terfecit baccillo fugiente feries sepius. Postea fert alter anguis codem nenisse ores feres herba & in caput eius iposuisse quo factoiloco fugis se:quare Aesculapium usum eade herba Glaucu reuixisse. Itaque and quis & i Aesculapii tutelă & în astris dicit collocarus qua cosuetudie ducti posteri ei tradideruut ut reliqui medici anguibus uterentur.

Agitta. Hanc ună de herculis telis esse demonstrant qua aquisă dicif interfecisse qua iecinora Promethei sert exedisse. de quo pluribus uerbis dicere no uidefinutile. Antiq că maxia cerimo nia deoru imortaliu sacrificia administrarer: soliti sut totas hostias in

Se

S:

ta

ē.

tur

idi

alif

ut

1x/

1 2

Mi

cru

Mi

iter

Ar

unt

CII/

cul'

ui9

ma

lliu

ces

Au

ui

ıdá

lac

Te.

110

110

cit ni

sacrose cosumere Hama. Iraque pprer suprus magnitudine sacrificia pauperib? no cotingeret. Prometheus g ppter excellentia ingenii mi tà hoies finxisse existimat: recusatioe dicit ab soue impetrasse ut parté hostiæ in igné comuni icerét parté in suo consumeret usu. Ide postea cosuerudo sirmauit: que cu facile a deo no ut ab hoie auaro ipetrasset. Ipse Prometheus imolat tauros duos: quos primum iocinora cum in ara posuisset: reliquam carné ex utrog tauro in unu compositá : corio bubulo texit. Ossa auté que circu fuerut reliqua pelle cotecta i medio collocauit & Ioui fecit potestaté, ut qua uellet eou consumeret partés Iupiter aut & si no p divina fecit cogitatioe nec ut deu licebat omnia qui debuit ante puidere. Sed qui credere instituim? historiis deceptus a Prometheo utrug putas esse tauru delegit ossa p sua dimidia parte. Itag postea in solenibus & religiosis sacrificiis carne hostiam cosuptas reliquam quæ pars suit deorum eodem igni comburunt. Sed ut ad propositum reuertamur Jupiter cum factum rescisset: animo permo/ to mortalibus eripuitignem ne Promethei gratia plus deorum pos state ualeretineue catnis usus utilis homnibus uideretur cum coqui non posset. Prometheus autem consuetus insidiari sua opera ereptu mortalibus ignem restituere cogitabat. Itaque exteris remotis de uenit ad Iouis ignem quo diminuto & in ferulam coniecto: lætus ut uolare non currere uideretur ferulă iectans ne spiritus interclusus naporis extingueret in angustia lume. I tag hoies adhuc plerug q leti cie siût nûcii celerrime ueniût. Preterea totû a certatiõe ludor cursori b° instituerût ex Promethei consuetudine ut currerent lampadé iactá tes. Pro quo iupiter facto mortalibo pare gratiam referes muliere tra didit his qua in uulcano facta deore uolutate oi munere donauit. Itaas Pandora é appellata. Prometheu aut in monte Scythie noie Caucaso ferrea cathena uinxit: que alligatu ad trigita milia annos: æschylus tra gædian scriptor dixit. Præterea admisit ei aquila: quæ assidue nocture nascétia iacinora exesset. Hác aut aquilá nonulli ex typhoe & echione nată: Alii ex fra & Tartaro Coplures a vulcano factă. Huc coplures Carnabută dixerût noie: getharû rege qui sunt in mysia regione suisse qui eode tpe regno est potius: quo primu sæmina frugu mortalib? tra dita este existimant. Ceres eni cu sua bificia largiret hominibus Tri ptolomű cuius ipsa fuerar nutris i curru draconű collocatű: qui primus hominű una rota dicitur usus:ne cursu moraret iustit omniu nationű agros circuente semina partirisquo facilius ipsi posterio eon a fero ui au segregarent. qui cum puenisset ad eum que supra diximus gethane regem ab eo primu hospitaliter acceptus. Deinde no ut beneficiis ad uena & inocens sed ut crudelissimus hostiis insidiis capt? alione du pa tatus est poucere sua pene polidir uitam. Carnabutæ enim iussu cu dra

tur

ton

co unus eop esset intersectus ne cu Triptholomus sensisset isidias pa rari curro presidiu sibi constituere speraret Ceres eo uenisse & erepto adolescenti curru dracone altero subiecto reddidisse. Regem p capto maleficio pana no mediocri affecisse. Hegesianax dicit Cerere memo/ riæ hominű causa ita carnabuta sideribus sigurasse: manibus tenenté ut interficere draconé existimet: qui ita uixerat acerbe utiocudissimá fi bi conscisceret morté. Alii auté herculé esse demonstrant: i Lydia apud flume sagarim: angue interficiente qui & hoies coplures iterficiebat & ripam furgibus orbabat:Pro quo facto a regina Omphale quæ ibi re/ gnabat multis ornatum muneribus argos remissum. Ab Iupiter uero pprer fortitudine inter sidera collocatum. Nonulli etia Triopa Thessa lorum regem dixerut esse qui cu fuu domicilium tegere conaretur Ce reris ab antiquis collocatu diruit templum. Pro quo facto a cerere fas me obiecta nung postea frugib? ullis saturari potuisse existimatur. No uissime ppe ad terminu uitæ dracone obiecto mala pluria ppessus ali quando morté adeptus inter astra Cereris uoluntate est constitutus. Itags adhuc uidetur eum draco circumplexus æterna merentem affice re pæna. Policeus aut Vulcani factă manibus demonstrar aiamo ei ab Ioue tradită dicût. Sed ei? solutioe hæc memoriæ prodita est causam. Cû iupiter Thetidis conubiû pulchritudine corpis induct? peteret ne qua timida uirgine ipetraret:neque a rem minus efficere cogitaret:illo tpe parcæ cecinisse feruntur fata quæ psici natura uoluit rene: dixerue eni quicug Thetidis suisset marit, eius filiu patria sore laude clariore: quod Prometheus non uoluntate sed necessitudine uigilans auditum Iupiter nunciauit: qui ueritus ne id quod ipse saturno patri secisset in si mili causa:ne patris regno priuatus cogeretur:destitit Therim uelle ducere uxoré: & Prometheo p bnficio merita rettulit gram eug uincu lis liberauit:neg quod illi fuerat iuratus remissit uacuti oi alligatioi su tur. Sed memoriæ cá ex utrag re hoc est lapide & ferro sibi digitű uin cire iussir: q cosuetudine hoies usi quo satisfacere prometheo uiderent annulos lapide & ferro conclusos habere caperunt. Nonnulli cuam co ronam habuisse dixerunt: ut se uictorem impune peccasse dicerer. Ital phomines in maxima læticia uictoresp coronas habere constituerut. Id exercitationibus & conuiuis perspicere licebit. Sed opinio adiniti, um est & interitu aquilæ reuertamur. Hercules missus ab Eursseo ad hesperidum mala nescius uiæ deuenit ad promethea quem in caucaso monte uinctum supra diximus. A quo uia demonstrara uictoria dum iter facere contendit ut & draconem de quo an diximus interfectum diceret & gratiam pro bene ficio redderet. Ná confestim honorem que poruit reddidit mer enti. Q ua dimissa homines instituerunt ut hostiis imolatis iocinora consumerent in deorum altaribus ut saturare eosp

23

ad

0/

115

eti ori 12

of ta

uiscerib? Promethei uiderét.ut Eratosthenes aut de sagitta demon, strat hac Apollo Cyclopas interfecit q sulmé iouis secerut quo Aescu lapiu intersectu coplures dixerut. Hác aut sagitta in hyphoreo monte Apolline desodisse cu aut Iupiter Ignorauerit silio ipsa sagitta uento ad Apolinem per satam cum frugibus quæ eo tempore nascebantur. Hanc ergo ob causam inter sidera demonstratur?

Q uila hæc quæ dicit Ganimede rapuisse & amanti Ioui tradi disse hanc etiam Iupiter primus ex auiu genere delegisse sibi existimati que sola tradita est memoria scotra solis orietis rap

L existimat: quæ sola tradita est memoriæ: cotra solis orietis radios contedere ualere. Itags sup a quariu uolare uidet. Huc eni coplu res Ganimede esse sinxerut. Nonulli etia dixerut Merope quenda suis se: qui coam insulă renuerit regno: & a filiæ nomie Coon insulă renue rit regno: & a filiæ nomia Coon: & hoies ipsos a se: meropas appella rer.Hûc auté habuisse uxoré:noie Ethemea genere Nympharû pcrea ta:quæ cû desierit e colere. Diana ab ea sagittis sigi cæpit: Tande a p serpina uiuam ad inseros arrepta ee. Meropen aut desi derio uxoris p motů:mortě sibi cosciscere uoluisse. Junoné auté misertá cius:in Aqui la corp? ei? couertisse: à inter sidera costituisse: ne si hois essigie eu co locaret:nihilomin' memoriă tenes: coiugis desiderio moueret. Aglo sthenes aut qui naxica scripsit:ait Ioue Cretæ surreptu:naxu delatu. & ibi eë nutritu.g posta puenerit ad uirile etate & uoluerit bello lace scere titanas, sacrificăti ei aquilă auspicată, quo auspicio usu esse. eă inter astra collocasse. Nonulli etia dixerunt Mercuriu. alii aut Anapla dem pulchritudine ueneri s ductu in amore incidisse: & cu ei copia no fieret animu ut cot umelia accepta defecisse. Joue auté misertum ei?. Cũ uen? Acheloo flumie corpus ablueret missise aquilă quæ sociū ei? in amitenea ægyptione delatu Mercutio traderet. que psequens Ven? ad cupiété sui puenit: q copia facta p bnficio aglá i mudo collocauit.

Elphin hic qua de causa sit inter astra collocatus Eratosthenes ira cũ cæter dicit. Neptunu quo tpeuoluerit Amphitrice duce re uxore: & illa cupies seruare uirginitatem. sugerit ad atlanta coplures eo quesitu dimississe. In his &delphina quenda noie q per uagatus isulas: aligdo ad uirgine puenit eige puasit ut nuberet. Neptu no: & ipse nuptias eom admistrauit. Pro quo facto: inter sidera delphi ni essigie collocauit. Et hoc amplius: q Neptuo simulachru faciutt delphinum aut i manu: aut sub pede ei costituere: uide: Neptuno gratissi mu esse arbitrant. Agloasthenes aut q naxica coscripsit Tytrhenos ait suisse quosda nauicularios: q liberu patre: pueru receptu: ut naxu cu so ciis suis comitib ransuectu: redderet nutricib nymphis: a quibus eu nutritum. & nostri: in pgenie deoru & coplures græci dixerunt. Sed ut ad ppositu reuertamur. nauicularii spe prædæ iducti naue auertere uo

obi

ctor

iaal

nati

Cent

lio:

uä:r

car

suerut: qd liber suspicatus: comites suos iubet symphonia canere: quo sonitu inaudito Tyrrheni cũ uspeo delectarentur: ut etiá in saltationi bus essent occupati: cupiditate se i mari inscii piecerunt: & ibi delphis ni sut facti: quor cogitatione cu Liber memoria hoium tradere uoluis set:unius effigie inter sidera collocauit. Alii aut dicut: huc este delphina: q Ariona cytharedű ex siculo mari thenariű trásuexit: q cű cæteros artificio p staret & circu isulas qstus că uagaret: seruuliei? arbarati: plus in psidiosa libertate comodi q i placida seruitute esse: cogitare cape, runt ut dño pelagus piecto: bona eius inter se ptirent: q cu cogitatio ne con sensisser: petit non ut dns a seruis: sed ut innoces ab iprobis: ut parés a filis s:ut se liceret ornatu: que sæpe suerat ueste: qui nemo esset alius ut ipse q suu quæstupsequeret euentu. Q d cu ipetrasset: cythara supra: sua capit destere morte: quo sonitu ducti delphines: e toto mari pronatăt ad arionis cantu. Itags deore îmortaliu ptate iuocata. sup eos se deiecit: quorum unus Ariona exceptũ ptulit ad thenariũ litt?. În cu ius memoriæ causa: quæ ibi statua é Arionis i ea delphini siimulachru affixu uidet Pro qua re îter sidera ab antigs astrologis é figuratu. Ser ui aut q p se putarát seruitute elapsos tépestate thenariu pducti a dño comprehensi non mediocri supplicio sunt affecti.

Q uus.Hűc Aratus & alii coplures: Pegasum Neptűi & Medu sæ Gorgonis filiu dixerunt: q i helicone: boetiæ motæ: ungula A faxu feries: fonte apuit: q ex ei noie. Hypocrine é dictus. Alii di cut quo tpe Bellorophotes ad Proethu abatis filiu arginon rege deue nerit: Ancia coiuge regis: hospitis amore iducta: petusse ab eo: uti sibi copia faceret: pmittens ei coingis regnu. quæ cu impetrare non potu isser: uerita ne se ad regem criminaret: occupat eu sibi uim afferre uo luisse. Proetho dicit: q q eu dilexerat: noluit ipse suppliciu sumere: sed quod æquu esse sciebat: mittit eu ad Iebate Anciæ reginæ patre: que alii thenobeia dixerut: ut ille fiiliæ pudicicia defendes Bellorophonte obiiceret Chimeræ: quæ eo tpe lyciore agros uastabat slama: unde ui ctor pfugiés post foris iuétioné: cu ad celu cotéderet euolaf: neg loge ia abesset despicies ad terra: timore pmotus decidit: ibig pisse dicitur. Equ? aut subuolasse iter sid era ab loue costitut? existiat. Alii no crimi natu ab Ancia: sed ne sæpi? audi ret: qd nollet: aut pcib? ei? moueret: pfugisse argis dixerunt. Euripedes aut in melacippa tpe hippedironis centauri: filia theanthea appellată dicit. quæ cũ aleret in more Pelio: & studiu in uenado maximu haberet: quoda tpe ab eo loco hellenis si lio: I ouis nepote psuasăcocepisse: cug ia pt? ap ppingret. psugisse: sil ua:ne pri cu uirgine speraret nepote pereasse uideret. Itag cu pares ea psequeret: dicit periisse a deor ptaté:ne pariés a parête cospiceret qua deox uolutate postg pepit in aqua couersa iu astra est costituta.

to

ır.

ıdi

ibi

ray

plu

uil

ella

Tea

ap

s p

qui

1 00

glo,

200

ea

pla

nó

cig

en?

III.

103

ice

111/

el

四月日日

Nonulli că u até dix erut esse selected que deox cossilia hoibus sit enunciare solitain equă esse couersă. Callimachus aut airiq desseri uenari : & colere dianăin quă specie supra dixim? : e diană couertisse. Hec dicit etiă hac re no esse i cospect u Cetauri: que Chirona esse nonulli dixe runt & etiam dimidiam app arere: quod noluerit sciri se seminam esse.

Eltoton. Hoc sidus uelut lfa e græca i triagulo posita. itam ap pel last ed Mercuri? supra caput Ariel statussse existimat is ut obscuritas Arietis huius spledore: quo loco esse significaretur & Iouis nose græce 2 100 prima littera desormaret. Nonullli egypti positione. Alii qua Nil? termsaret æthiopia esse & ægyptu dixerur. Alii Siciliam siguratam putauerut. Alii op orbe terram supiores tripharia

ha

Ita

251

me

211

chi

tur.

ades

demi

tas.

leto.

then

liberi

tagi

क ल्या

dasal

dilca

lamet

morn

ide se hyad

diuiserunt: tres angulos esse constitutos dixerunt.

-Ries.Hic existimat esse aphryxu trastulisse & Helle.dicto e:p hellespotu: quæ Hesiodus & pherecides ait habuisse aureapel le de q alibi plura dicem?. Sed helle decidisse i hellespôrû & a Neptuo copressa Pœna pereasse: coplurs. Nonulli Edone dixerut. Præ terea phryxû icolume ad Oerapuenisse & Ariere Ioui imolasse. Pelle i teplo fixisse & Ariet] ipsius essigie ab Joue iter sidera costitută: hre te p9 ani quo stumetu serit: & io o ortu seuerit an te:quæ maxie sugæ su it causa. Et erasthete nes ait arieté ipsu sibi pellem aurea detraxisse & phryxo meoriæ causa dedisse:ipsu ad sidera puenisse:gre ur supra di ximo obscurio uideat. Huc autenonulli dixerut i oppido horcomenio que i boetia natu. Alii ifalore thessaliæsinib? pereatu. Alii dicut Cre tea & athamate cu aliis plurib, aoli filios fuisse. Nonulli etia Athama tis filiu S al omone ee: xoli nepote ee dixerut. Cretea aut habuisse de modice uxore qua alii biadice dixerût. Hác aut phryxi Athamatis filis corpe iductă in amore icidisse: neg ab eo ut sibi copiă faceret ipetrare potuisse. I tag necessario coactă crimiari eu ad Cretea capisse qua di ceret ab eo uim sibi pene allată: & hor sillia mulier cosuetudie dixis se. Quo facto crerea ut uxoris amáte pmotu athamáti ut de co sup pliciú sumeret psuaxisse. Nubě aût iteruenisse & ereptů phryxů & hel le ei? sorore i ariete posuisse & p hellespotu g logississime posset pfu. gere iuffiffe:helle decidiffe: & ibi debitu nature fddidiffe. Ex hui? no mine hellespotů appellarů. Phryxů Colchos puenisse: & ur an dixi mº arietis îterfecti pelle i téplo fixisse. Ipsu aut a Mercurio ad Atha manté reductu g patri eius satissecerit: eu inocetia consulum psugis se Hemispus auté dicit quo tpe Liber affrică oppugnauerit deuenisse cũ exercitu in eû locu: g ppi multitudine pulueris amodes e appella to. Itag cu i maximu piculu deueisset q iter necessario facer uidebat: accessit eo ut aquæ maxia penuria esset quo facto exercitus ad defecti onem maximă uenire cogebat; qui quid agret dum cogitant. Aries

ada fortuito admilites com erranas puenir quos cu uidisset suga sibi phidiu parauit. Milites aute qui eu suerut cospicati & si puluere & at stu præsi vix pgrediebat: tñ ut præda ex slama petentes: ariete sequi cæperűt usq ad eû locu q iouis amonis postea teplo costituto est ap/ pellatus. Quo cũ puenissent arieté que cosecuti suerat nusg inuenire potuerut. Sed qdmagis hie fuerat optandu aquæ magna copia in eo loco nacti sunt corpibusque recuperati libero stati nunciauerutiq gaui sus ad eos sines exercitu deduxit & Iouis amonis templu cu arieti/ nis cornibo simulachro facto cossituiteariere iter sidera figur auit. Ita ut cu sol in ei? foret signo: oia n'ascătia recre aretur quæ ueri? rpe fiut hac re maxime quillius fuga Liber recreauit exercitu Præterea.xii.fi. gnone principé uvluit esse q ille optim? exercitus sucrit ductor. Sed de amonis simulachro Leon qui res egyptias eoscripsit: ait. Cu Liber ægyptű & reliquos fines regno teneret & ola primus hoibus ostédisse diceref: amoné queda ex africa uenisse & pecoris multitudine ad libere adduxisse quo facilius & ei9 gra uteret & aligd pmus iuenisse diceret. Itamp bnficio ei liber existimat agru dedisse q e corra thebas ægypti as: & qui simulachra faciut amonis: eu capite cornuto istituut: ut hoies méoria teneát: eű primű pec? ondisse. Qui aut Libero sactu uoluerűt assignate o non petierit ab amone: sed ultro ad eu sit adduct?: simula, chra illi comuta faciút: & arieté memoriæ causa iter sidera fixú dicút. Aurus. Hie dicit inter astra esse constitut? o Europam icolumé transuexit Cretam. Vt Euripides dicit Nonulli aiut cui in boue sit couersa: ut Iupiter ei satisfacer uideretur inter sid era consti tuisse: p ei prior ps appareat ut tauri: sed reliqui corp obscuri uidea tur. Expectat aut ad exortu soleicui? oris!effigie quæ coriner stellæ hy ades appellant: Has aut pherecydes atheniensis liberi nutrices esse demostrat numero septé: quas etiá antenymphas Dodonidas appella tas. Han noia füt hæc. Ambrofia Eudora. Padile. Corois. Polisto. Phy leto. Thyene. Hæ dicunt a Lygurgo fugatæ & pter Ambrosia oes ad thetym pfugisset ait Asclepiades. Sed ut Phercydes dicit ad Thebas liberu platu lunoi tradiderut Quá ob causa ab soue gratia eis e rela ta piter sidera sut costitutæ. Hyades aut appellat æ sut ut ait Museus es atlate & Hya Oceai filia: fint gudeci filiæ pereatæ: gru gugs hya das appellatas demoftrat que eau hyas fuerit frater a sororib? plnrimu dilect?.g cu venas a leone esser intersect?:gno de gbus supra dixim? lametatioib? assiduis pmotæ dicunt iteriisse: que eas q plurimu de ci? morre laboraret hyadas appellatas. Religs uero dece sorores delibe raffe de soron morte & ean septé sibi morté coscisse: quare op plures ide senserut Pleidas dictas. Alexader aut hyadas ait dictas o plures: hyades & boetiæ sút filiæ. Pleidas aut op ex pleone oceái & atlate sint

& Icif

xe/

Te.

ap

30

tur

Pti

Alii

aria

&a

Pra

ellé

e té

t fu

le &

di

nio

mã de

illi

are di xil

ip/ iel

natæ. He numero septé dicunt. Sed nemo amplius qua sex uidere pot. Cui? causa pdit hoc que de septé sex cu imortalibus cocubuerut. tres cû Ioue. Due cũ Neptuo. Vna cû Marte: relig : auté Silyphi uxor de mostrat. Q uan ex electra & Ioue dardanű. Ex maia mercuriű. Ex ta/ gete lacedemona pcreatu. Ex Alctoe aut & neptuno Irea. Ex celeo lycu & nictea natu. Marté auté ex Sterope Oenomaum pcreasse qua alii anomai dixerût uxorê. Meropê aût Sysypho nupta Glaucû genif se qué coplures Bellorosontis patré esse dixerut. Q uare propter reli as sorores ei? iter sidera constitută. Se d quia hoi nupsit stellă ei? ob/ scurată. Alii dicût Electră no apparere io qui Pleides existiment chore am ducere stellis. Sed posta troia fuit capta & pgenies eigquæ a dar dano fuerit sit euersa: dolore pmotă ab his se remouisse: & i circulo q arctic? dicit costitisse: ex quoda longo tpe lametante capillo sparso ui deri. Itage e facto cometé esse appellată. Sed has Pleidas antiqui astro logiseorsu a tauro deformauerut ut ante dixim? Pleiones & Athlatis filias: quæ cũ in boetiam cũ puellis iter faceret: oriona conatû uoluisse es uim afferre illa fugere capisse Oriona auté secutu esse anis.xii.neg că iuenire potuisse. loue aut puella misertu inter astra costituisse & po stea a nonullis astrologis cauda tauri appellata. Itaq adhuc Orion fu giétes eas ad occasu sequi uidet. Eas stellas uergilias nostri dixerunt op post uer exoriunt: & hæ quidem ampliore cæteris habet honoreme O uod earum signo exoriente æstas significat. Occidente auté hyems ostenditur: quod aliis non est tradirum fignis.

Ptu

nc

m

OC!

61

Can fill

cel

rori

HOU

tod

Her

(ur

cati

Hác

Plat

mui

luigi

CITTE

dixi

2 p

Emini. hos coplures astrologi castore & polluce esse dixerunts quos demostrat omniu fratru iter se amatissimos sui se. q nega de pncipatu cotenderut nega ulla re sine comuni consilio gesse tut. Pro quibo officiis eo su Iupiter inter notissima sidera eos costituisse existimat. Neptunu aute pari cossilio enumerasse. Na equos his quibo utunt donauit & dedit potestare naustragis saluti esse. Alii dixerut her cule esse & Apolline. Nonulli etia Triptholemu: quem supra diximus & Iasona a Cerere dilectos: & ad sidera platos. Sed q de castos & Pol luce dicut: hocaplius addut: ut Castor i oppido Adriadnis sit occisus: quo tpe lacedemones cu athenies bellu gesserut. Alii aut cum oppugnaret Sparta Lyncus & hydas ibi pisse dixerut. Polluce ait humerus concessisse fri dimidia uita. Itaqualternis diebo con quego lucere.

Ancer. Hic dicitur Iunonis beneficio inter aftra collo catus: que de intercules contra hydrá lerneam constitus ex palude per de eius mordicus arripuis qua de re Herculé pmotú eu îte re fecisse: Iunoné aut inter sidera costituis eut estet cu duodeci signis: qua maxie solis cursu cotinetur. In ei? desormatio pte sur quidá qua fini appellant: a libero itesta Cácri duab? stellis sigurati. Liber eni a Iuno

se furore obiecto: df mete capt? fugiffe p Thesprotia: cogitas ad Io uis dodonei teplu puenif: un peteret rusu: quo facili? ad pristinu statu méris puéirer: sed cu uéiffer ad gdá palude magná: g trásire no posser ue ghusda duob? asellis obuiis factis: dicit unu depudiffe eon: & ita ee trasuectu: ut oino aqua no tetigerit. Itage cu ueisset ad teplu Iupitris dodonei stati de a furore liberat?: & asellis gram retulisse & irer astra cos collocasse. Nonulli et dixert asino illi q fuerit uccto: uoce huarra de diffe. Itags postea cû Priapo deo naturæ cotédisse: & uistu ab eo inter feetu. Pro quo Liberu ei? misertu i siderib? anumerasse. Et ut sciret id p deo no p hoie timido (ga Iunoné fugerit) fecisse: supra Cácru costi tuit: q deæ bnficio fuerit affix? astris. Dicit et alia nistoria de asellis ut ait Eratosthenes: quo tpe Iupiter bello gigatib? indicto: ad eos oppu gnados oes deos couocauir: uenisse Libere patre Vulcanu satyros syle nes asellis uectos: que no loge ab hostib? abesseut: dicunt aselli pri/ muisse: & ita pro se gsg magnű clamore & inauditű gigárib? fecisse: ut oes hostes eoz: clamore i fugă se couerteret: & ita sint supati. Hui? fil'is é historia de buccina Tritonis. Ná is quoqu ferticu cochá iuétá ex cauasser sech ad gigates tulisse: & ibi sonitű gnda inauditű p cocha mi fiffe. Hostes at ueritos ne q eet imanis fera ab aduersariis adducta: cu eet ille mugitus: fugæ se madasse: & ita victos i hostiû prate prenisse. Eo.Hic dr a Ioue cossitut? posum seram princeps eé existimat. Nonulli et hoc apli'dicut o herculis pria fuerit hæc certatio & q eu inermis iterfecit. De co & Pisandr & coples alii scripsert: cui? simulacru pximu é uirgini. Sed aliæ. vii. stellæ ad cauda leois i tria gulo collocatæ: ¿s crines beronices e Conon famius mathematic & Callimach? dicit. Cu Prolemæ? beronice Prolemæi & Aristois filia fo rore sua duxisser uxore: & paucis post dieb Asia oppugnatu pset ect uouisse beronice si victor Prolemæ? redisser: se derosurá crine: quo uo to donatu crine i Veneris Arlinoes Cofintidis posuisse teplo:eisq po stero d e no coparusse: que factu cu rex egre ferret Cono mathematic? (ut dixim?) cupiés inire gratia regis dixit crine îter fidera uideri collo catú: & gída uacuas a figura septe stellas ondit as esse crine singerer. Hác beronice nonulli cũ Callimacho d xerût equos alere & ad Olym pia mittere cosuetă. Alii dicut hoc ample Ptolemau beronicis parre: multitudine hosti pterritu: fuga salute petisse: f.lia at sæpe cosucta in luisse i equu: & reliqua exercit copia costituisse: & copses hostiu iters cisse: reliquos i suga coiecisse: pro quo et Call machus ea magnanima dixit. Eratosthenes at dicit & uirginib? lesbiis dote qua cuig relicta a parête nemo solveret iustisse reddi: & iter eos cost tuisse petitione. Irgo. Hác hefiod? Iouis & Themidis filiá dicit. Arat? át Astræi & Auroræ filia existmatiq eode tre fueriricu aurea sacu a ho.

teg

des

ta

eléo

quá

enif

rreli

'oby

DICE

dar

09

lo ui

iltro

látis

uisse

neg

po

in fu

tunt

em,

ems

unt:

iffe

ib

het

jus

101

15:

minu: & com principe suisse demostrat: pp diligetia & æquitate iustaia appellată; neg illo tpe ab hoib? exteras nationes bello lacessitas ce nequ na vigio que qu'il e e: sed agris coledis vita agere cosuevisse. Sed polt comig fint nati minus officiosos:magis auaros copisse fieri. 242 re minus iusticiă inter hoies suisse conuersată. Denige că puenisse ulg eo: dum diceret. Heu heu genus hoium natu. Itag ia no poruille pari amplius & ad sidera euolasse. Sed hác alii Fortună alii Ccrere dixe, rût & hoc magis no couenit iter eos o caput ei? nimiu obscuru uidet. Nonulli etia Erigone Icari filia dixerutide qua supradiximus. Alii aut Apollinis filia ex Chrisostemi nată & infante parthenon noie dictam eamq q parua interier t ab Apolline inter sidera collocatam. Corpius. Hie pp magnitudine mebrone in duo signa diutditure quor unius effigiem nfi libră dixernt. Sed oino totu fignu hac de causa statutu assignat op Orion cu uenaret & in eo exercita tissimu se esse confideret dixisse: etiá Dianæ & Latonæ: se oia quæ ex terra oriunt interficere ualere: que terra permota Scorpione eduxisse: qui esi interficere demonstrat. Joue aut utrius animu admiratu: scor, pione inter astra collocasse: ut spés eius hoibns documento eet: ne qs eon aliq re sibi cosiderer. Diana aut pp studisi Orionis petisse a Loue: ut ide illi beneficiù darer perenti quod terra ultro tribuisset. Itage est constitutifut cui Scorpton oriatur Orion occidat: Agietarius. Hûc coplures centaurû esse dixerût. Alii aût hac de causa negauerūt: qu'nemo centaurus sag cuis sit usus. Hic auté querif cur equinis cruribus sit desormatus & cauda habeat ut

m

dicil

non

Pana

figle

cogit

autéd

derit

monl

tradir

ctopen

culoes

le pulce

pugnar

natos h

infra eu

appella

nera qu

pacca A Alle

satyri. Dicut enim nonulli hunc ee Crotu noie Euphemes musage nu tricis filiu ut ait Sosteus tragædiar scriptorieu domiciliu in monte he licone habuisse & cu musis solitu delectari: nonug etia studio uenatio? nis exerceri. Itags pro merita diligentia magnă laude affecută. Nam & celerrimû in filuis & acutissimû in musis factû esse. Pro quo studio petisse musas ab loue ut in aliquo astrox numero desormaretur. Itaq Toué secisse ut cu omnia illius artificia uno corpore uellet significare. Crura eius equina fecisse: p equo multu sit usus & sagictas pro inge, nio adiunxisse: ut ex his & acume & celeritas esse uidetur. Cauda sa/ tyrică în corpore fixisse: q non minus hic musæ q liber satyris sit dele, cratus. Ante huius pedes stellæ sunt paucæ i rotudo desormate: quas coroná e.us ut ludentis abiectam nonulli d.xerunt:

Apricornus, Huius effigies similis est Egipanisque Iupiter: o cu eo erat nutritus cu eo esse uoluit: ut cai pă nutricen de qua ante diximus. Hic etiá dicit ep cu Iupiter tytanas oppugnas ret primus obiecisse hostibus timoré qui Paniscos appellat ut ait Eras tosthenes hac etia de causa huius inferiore parte pulcis esse formaçio

muricib" idest maritimis cochillis hostes sit iaculat" plapidu iacta) tiõe. Aegyptii aut facerdotes & nonulli poetæ dicut eu cu plures dii i ægyptű cőuenissent:repéte uenisse eodé typhona acerrimű giganta & maxime deoru inimicu: quo timore pmotos i alia figură se couertisse. Mercuriu factu esse ibi. Apollinem autem quæ thræcicia aus est grus dicif. Dianá claro simulatá: qbus de causis ægyptios ea genera utolati non sinere demonstrat: que deorum imagines dicantur. Eodem tépore Pana dicunt in flumé se deiecisse: & posteriorem partem corporis es figié piscis alterá uero hirci fecisse: & ita a Typhone profugisse: cuius cogitatu Iupitrem admiratum: effigiem eius inter sidera fixisse.

Quari? Hûc coplures Ganymede esse dixerût: que Iupiter p pter pulchritudine cerporis ereptum paretibus deore ministru fecisse existimat. Itaq ostedit ut ag aliquo ifundes. Hegesinax auté deucaliona dicit ee que eo regnante tâta uis aqua se de calo psu/ derit ut caraclysmus factus esse diceref. Eubolus autem Cecropé de monstrat esse antigtaté generis comemorans: & ostendes antequinu traditum sit homnibus aqua in sacrificiis deorii usos esse: & ante Ces

cropem regnasse q uinum sit inuentum.

trig

S Co

Sea

eulg

e pari

dixe

nidet.

lii aur

lictam

diture

nu hac

icrolt2

quæ ex

uxule:

:1007

ine gs

loue:

ag ei

rac de

caute

eat ut

E DIL

te he

atloy

Vam

udio

tag

ares

Ta/

101

145

Isces: Diogenites Erithrachus ait quodă tpe Venere cu cupidi ne filio i Syria ad siume eufrate uenisse: & eode loco repete Ty phona gigata: de quo supra dixim? apparuisse. Venere aut cu filio in flume se piecisse: & ibi f gură pisciu forma mutassequo facto pi culo esse liberatos: Itam postea syros q i his locis sut pximu destituif, se pisces esitare: quereant eos cape ne simili causa deor præsidia im pugnare uideant : aur eos ipsos captare. Eratosthenes auré ex copisce natos homines dicit: de quo post dicemus.

Etus: De hoc dicit qua Nepruno missus six: ut Andromedam interficeret: g ante diximus. Sed a Perseo sit sterfectus: ppter imanizaté corporis: & illius uirtute inter sidera collocatu.

Rridanus. Hunc alii Nilum: complures etiam oceanum esse di xerunt. Qui autem nilum uolunt uocari: propter magnitudi/ nem eius & utilitatem æquissmu esse demonstrant: præterea op infra eum quædam stella sit: clarius cæteris lucens nomine Canopos

appellata canopos autem infula flumine aluitur Nilo.

- Epus. Hic dicit Orionis cané fugere uenátis. Ná cú ut oportes bat:eû uenatore faxissent voluere etiam hoc significare aliqua de causa. Itaq: leporé ad pedes elus fugiente sinxerut: que no. nulli a Mercurio constitutum dixerunt: eigi datu esse pter cætera ge, nera quadrupedu: ut alios pareret alios heret in uentre. Q ui aute ab hac causa dissentiut: negant tá nobilem & tá magnu uenatofé: de quo & ante in Scorpionis figno dixim?: oportere fingi lepore uenari Cal,

limachíí quoq acculari q cú canis scriberet laudes e lepoq sanguine gaudere: Leporis át hác historiá memoria pdiderüt apud átiquos i insula lero nullú lepore suisse exercis sinib? lepore fomina pgnáte attul se: Le ad ei? ptú diligétissime ministrasse. Itaq cú pepisset céplib? ei? ciuitatis stu diú incidisse ex prim pcio: prim bíssico mercatos oés lepores alere cœ pisse. Itaq nó longo iteruallo tantá multitudine lepoq pereatá: ut to ta insula ab his occupata diceret: qbus cú ab hoibus nil daret: in semina com impetu sacto oía comederunt: Quo sacto incolæ calamitate assecti cú same foret oppressi: cómuni cósilio totius ciuitatis uix denique eos abegisse ex insula dicunt. Itaq leporis postea sigurá in astris cósti tuisse: ut hoies meminissent nil esse tam exoptandú in uita: quin ex eo plus doloris à leticiæ capere posterius cogerentur.

Rion. Húc hesiodus Neptuni siliú dicir: ex Furiale Minois suita

nis

rac

pp

nis

86

uid

mac

scete

goil

loci

neru

gies

neh

pra

9 tà

con

CIUS TUIS

Rion. Hűc hesiodus Neptuni filiû dicit: ex Euriale Minois filia natu: cocesi aut ei ut sup fluct? currere: & i terra que admodu Phyclo datu dicit ut supra aristas curreret nec eas infringeret: Aristonicus at dicit queda erithrea suisse thebis. Pindarus at in insula chio. Hûc aût cû Ioue & Mercuriû hospitio recepisser: petisse ab eis: ut fibi aligd liberon nasceref. Itagi quo facili? petitu ipetraret: boue imo lasse: & his pro epulis apposuisse: quod cu fecisser: poposcisse Ioue & Mercuriu: p coriu de boue suisser detractu: & qd secerat urina i coriu infudisse: & id sub terra poni iussisse: quo postea natu puen: que era theus e facto Vriona noie appellauit: sed uetustate & cosuetudine fa chi est ut Orion uocaret. Hic dr Thebis chiu uenisse & Oenopionis si lia merope p uinii cu piditate incesus copressisse: pro quo facto ab Oe nopione excecat?: & de insula eiect? existimat lenu ad Vulcanu pues nisse: & ab eo quda duce Cedaliona noie accepisse que colloseres dis citur ad sole uemisse & ab eo sanatu: ut se ulcisceret chiu reuertisse. Oe nopiona at a ciuib? sub terra custodit i e e que post fe iuenire poste desparet Orion in insulă cretă puenisse: & ibi uenari capisse cu Diana & ei polliceri q supradixim? & ita ad sidera puenisse. Nonulli aut aiut Oriona cu Oenopione ppe nimia coiuncui amicitia uixisse: & qd ei no luerit suu studiu i uenado pbare dianæ quoq pollicitu q supradixim? & ita îterfectu. Alii dicur cu Callimacho cu diana uim uoluerit affer re ab ea sagietis esse cofixu & ad sidera pp uenadi cosse studiu desor matů. Histri? dicit Oriana a Diana cé dilectů & pene factů ut ei nu plisse existimaret. Q d'Apollo cu egre ferret & sæpe ea obiurgas: hoc fecisse: natătis orionis loge caput solu uideret cospicatus: cotendit cu Diana cá no posse sagictà mittere ad id: qd nigrū in mari uideret: q cū nellet in co studio se maxie artisice dici sagicta missa caput orionis tra

iccit. Itacp cu fluct sterfectu ad littus adlecisset & se cu Diana peusitire plurimu do leret: multis eius obitu psecuta lachrymis inter sidera statusse existiat. Sed q post morté ei? Diana secerit i ei historiis dicem?.

ala

ad

stu

cœ

tto

i fe,

tate

nic

1 00

filia

odű

ret:

sut

mo F&

riū

fai

sfi

De

Anis. Hic dicit ab Ioue custos Europæ appositus ce & ad mi, noa puenisse. Qué Prochris Cephali uxor laboranté dicit sa nasse: & pro eo bústicio cané munere accepisse: quilla studiosa fuerit uenatios: & que cani suerat datú ne ulla sera preterire eu posset: post eius obitú canis ad cephalú puenit: qd Prochris eius suerat uxor que ille duces secu thebas puent ubi erat uulpes cui datú dicebatur oes canes essugere posse. Itaq cú in unu puenissent. Iupiter nesci? qd faceret (ut Histri? ait) utrug i lapide couertit. Nonulli húc cané orio, nis eé dixerút: & qd studios? suerit uenadi cu eo cane quoquiter side, ra collocatú. Alii at Icari cané eé dixerút de quo an dixim?: q multas pposita suos hút auctores: sed canis hét in lingua stella una q ipsa ca nis appellas. In capite at alterá qua ipsis suo nose statuisse existimat: & syrió appellasse p siamæ cádoré q eiusmodi sit ut pter cæteras luce uideat. Itaq quo magis ea cognosceret syriona appellasse.

Rochion. Hic an maioré cané exoriri uidet sed a nonullis orionis e existimat. Hac etia de ca Prochione appellatu: sed iis de

oibus historiis gbus superior canis annumeratur.

Rgo. Hác nonulli pp celeritate argo dixerût græce appellata. Alii quargus eius suerit inuetor. Hác at prima in mari suisse coplures dixerût & hac re maxie stellis este sigurata. Hác nauim sată Pindarus ait in Magnesia oppido cui demetria nome est. Callis machus at in iisse sad Apollinis actii teplu quargo nautæ psicis scetes statuisse existimant in eo loco quagase uocat ideo quauis arago ibi primu copacta dicit quest Græce pagase. Homerus huc eunde locu in Thessaliæ sinib? ee demostrat. Eschylus at & nonulli aiut a Mineru a quadă materia loquete eode esse coiunctă sed hui? no tota essi gies inter astra uidet: diuisa enim est a puppi usquad malu significans: ne homines nauibus fractis pertimescerent.

Entaurus. Hic dr noie Chyron Saturni & Phylire fili? esse qui no mo cateros cétauros sed hoies quog iusticia dicit supasse. Esculapiü & Achillé nutrisse existimat; pietate igit & diligétia essecit ut inter astra numeraret. Apud huc Hercules cu diuerteret & si mul cu Chirone sedés sagictas consideraret; ser una con decidisse su pra pedé Chironis & ita eu intersecisse. Alii at dicut centauru miratu qua breuib? sagictis: ta magna corpora centauron intersecerit ipsum contedere arcu conatu. Itaque ex eius manu sagicta plapsam in pedemeius incidisse: pro qua re supiter eius misettus inter sidera eu constitutut cu hostia qua supra aram tenens imolare uidet. Huc alii phonon

esse centaurum dixerunt: eumo auspicio præter cæteros plurimumua lere. Itag ad aram cum hostia uenire Iouis uoluntate figuratur. Ra in hac primum dii existimantur sacra & coniurationem se 110 cisse: cu Tytanas oppugnare conarent. eam autem cyclopas fe cisse: ab ea consuetudine homines dicuntur instituisse sibi: ut cl aliquam rem efficere cogitaret: prius sacrificarent g agere capissent. fph · Ydra i qua Coruus insidere & crater positus existimat de qua pai fitt hanc habemus memoriæ pditam causa Coruus apollinis tutes La usus eo sacrificante missus a sonte aquam pura petitu: uidit nie arbores coplures sicore imaturas: eas expectas du maturesceret: in ar At bore quadă eas: cosedit. Itaque post aliquot dies coctis sicubus& a cor tiu uo pluribus ease comesis: expectans apollo corui uidit cu cratere ple le f no volare festinantem: pro quo admisso eius dicitur q diu moratus sit ælti apolline q coatus mora corui: alia aqua est usus: hac ignominia cu af qui fecisse: ut gdiu f.cus conquerent coruus bibere no posset ideo o gutur adi habeat ptusum illis diebus. Itags cu uellet significare sitim corui: îter sidera cossituit cratera & supposuit hydram qua corui sitiente mora tis. ret. Videt eni rostro cauda eius extremam uerberare ut tang no sinat Igit se ad craterá transire. Histrius auté & complures dixernnt. Coronida Sed. phlegiæf lia fuisse: hac aut ex apolline æsculapium procreasse. Sed po stea Scyn calci siliú cum ea cocubuisse: quod cu u deret coruus apolini nunciasse: q cu fuerit antea candidus p incômodo nuncio eu nigrum fecisse & Scyn sagictis cofixisse. De Cratera aut hanc historia Philar 900 chus scribit. In chersonense quæ cofinis est Troiæ ubi Prothesilai se ·XXX pulchru statutu coplures dixerut urbs flagusa noie dicit in qua demiparti phon gdam cu regnarer: incidit con finibus repetina uastiras: & ciuiu divid internitio mirăda: quare demiphota pmotu ferut milisse ad apollinis toot oraculu: remediu grens uastitatis: rnso aut dato: ut quotannis una de dubi nobiliu genere nirgo diis penatibo eon imolaret Demiphon aut om CITCU nium filias præter suas sorte ductas interficiebat:usg dum cuida civis Octau um loco nobilissimo con nato: pdoluit scaptu Demiphotis: q negare trans cæpit de sua filia se passuru sortiri: nisi code regis filiæ coiectæessent: dunti quo facto tex pmotus: illius filia sine sorte ducta interfecit: quod Ma Teuer tusius nomine uirginis parer instanti tpe simulauit se patriæ causa no lolis ; ferre egre factu potuisset eni postea sorte ducta nihilominus interfice resph re: quod paulatim dies regi in obliuione pduxit. Itaque cu se ppe amis up ou cissimum regi pater uirginis on dissertsolene sacr ficiu se habere dixit: lus he eug & filias eius ad id conficiendu initauit: qui nihil aliter futuru fu spicatus: flias ante misit: ut ipse occupatus in reciuili postea ueniret quod cû exoptanti Matusio accidisset filias eius interfecit & sanguine earti cum uino in cratere mixtu aduenienti regi pro potione dari ius. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Palat. D.7.6.22 (II)

& æquinoctialem circulum. Cancer auté sic diulditur medius:ut inter duos oculos eius: circulus traiectus existimetur. In his signis & hoc: nt ante diximus: circulo cum uehitur sol: euenit nobis: qui hac inclina tione mundi utimur: ut sint diei de partibus octo partes: y. Noctis aut tres. Neg ita tamé ut ex horologiis sed ex sphæræ ratione. Cum eni sphæram ita costitueris ut circulus is qui areticus uocatur semper aps pareat. Nunqua autem antarcticus exoriatur: atquita sphæra est con/ stituta: si voles circulum æstiuum divide re in partes octo: ex his inue/ nies partes. v. in sphæra apparerettres aute infra taqua sub terra esse. At aliquis dixerit cur sphæræ circulos dividamus in partes octo pos tius g duodecim: aut quot libuerit alias partes: hic non sphæram sed se fallere hac ratione inuenietur porro arbitror. Si enim ita secerit ex æstino circulo partes.xii. ex his partes.vii. & dimidiü partis apparere: quattuor auté & dimidium sub terra inveniet ese. Itage euenit ut cu ad octo partes addita dimidia sitts simili ratione ad partes quattuor: accedat pars dimidia: & fiant supra terra partes septé & dimidiu par tis. Reliquum aure sub terra quod est partes quatruor & dimidium: Igitur oportet intelligere ut non in minutis partibus & dimidiis fiat: sed certis numeris coficiatur ut euenit in partibus octo. Præterea qui sphæra diuisa in partes.xxx.euenir ut ab æstiuo ad hyemalem sint par tes octo:nimire certe eos circulos diu demus in partes octo. Præterea quonia ab æstino circulo ad æquinostialem sunt partes quattuor de .xxx. Et rursus ab æquinoctiali circulo ad hyemalem de partib?.xxxe partes, iiii. & ita nihilominus æquinoctialis ipse per se circulus medius diuidif:ut dimidia pars eius sit sub terra de partib? octo:partes quats tuor & totidem supra: & tota ratio ad octavam parte perueniat: non dubiti est quin recte diuidat in partes octo. Præterea cum sol per hos circulos currens iter annuű conficere uideatur: & ab omniű fignorum octaua parte:ut posterius dicemus:incipiat exoriri:ut ad aliud signu transire:neg ulla alia parte signi utatur recte ipsi quing circuli diui. duntur in partes octo. Præterea cum septem sidera ad endem statum reuertantur: quibusdam placuit: ut cuiusmodi dies hodiernus fuerit in solis aut lunæ tempestare: eiusdem modi octavo anno sit suturus: ue re sphæra quog dividetur in partes octo. Præterea cu videamus octa uo quog die eiusdem sideris hora prima aut qualibet denig esse ut ca ius hodie fuerit hora prima eiusde octana quog futură : ueristimu est ipfă quoc sphæra unde horæ fumunt dividi in pres octo. Sed ne reliq

ptermittamus in hoc occupari: ad ppositu reuetamur.

Ecundus ab æstiuo æquinoctialis est circulus in quo hæc signa
& partes corum perspici possunt. Aries totus omnib? pedibus

innixus videt. Hunc autem Aratus omniu sideru celerrimu esse demo Arat etiam minore arcto: quæ breui spacio uertitur prækare: id quod uelit esse sic poterimus nel facillime intelligere. Cu sit enim maximus in circulus æquinoctialis in sphæra in eog aries ut affixus uideatur? alu quomodocung fuerint figuræ corporum collocatæ ut ad eundem cir act culum perueniant: necesse est semel uerri sphæram. O uo cum fiat:& run aries in maximo circulo & eodem tempore ad locum quo sidera relis qua perueniant:necesse est eum celerrimum dici:sed nos ad circuli es fectionem ueniemus. & reliqua dicemus, in codem tauri genua ut fixa perspiciutur. & si nonulli ita sinxere ut uno genu hocest dextro nixus: finistro prope pede contingere uideatur. De hoc in medio relinque, TIS: mus . Sed in eodem circulo. zona Orionis ut ipso circulo præc næus HICE existimetur. Hydra slexu a capite primo ut ceruicibus erectis cancrum contingere uideatur. & ex inferiore corpore hydræ crater cum coruo HOC uelut fixus esse circulo conspicitur. Item paucæstellæ chelarum: eodé FOIT adiunguntur Ophiulci genua eodem circulo a reliquo diuiduntura Aquila sinisteriore penna pene eum cotingens sigurata est: Eodemos circulo caput pegasi cum ceruicibus nititur. His corporibus signorum æquinoctialis circulus finitur. Quo sol cum peruenerit bis uno anno conficitur æquinoctium: hoc est in ariete & chelis. In hac enim parte sphæræ & uer & autumnus conficiexistimatur. Ita ut uer sit in ariete autumnus in priore parte scorpionis. Quod signum nonnulli libram Ita dixerunt: per hunc circulum transiens sol ab ariete ad chelas : efficit tur: fex mensium diem: his locis qui intra arcticum uidentur orbem. No arqu cem autem his qui antarctico circulo sunt clausi. Quare magis his lo ant cis nemo potest durare. Et rursus ab autumno usquad Ver : hoc est a nale chelis usor ad arietem perueniens efficit his locis sex mensibus per Citur petuis diem in quibus ante noctem demonstraumus. Econtrario au/ ttib tem nocté his qui boreo polo sunt pximi. Sed de hoc ante diximus. PXII. Neg enim mirum est hac collatione spharæ id euenire. Erecto enim boreo polo nece ung occidente euenit: ut corpora quæce quæ ei pro-OCCU mxima sunt circulo sero occidere uideantur. Id ex hoc intelligere lis UOC2 cebit. Cum in his partibus sphæræ habitetur quæ pars est ab æstino tent circulo ad orbem qui arcticos uocatur: & de arctico circulo hoc est de tes o duabus ursis & dracone. caput draconis maxime niti ipso circulo uis deatur: ita ut his qui engonafin uocatur interæstiuum & arcticum lo catus:caput draconis premere intelligatur:quicunq ut ante diximus ad ipsum caput draconis habitant: ita longo die utuntur ut eis ne ter ctico tia gde horæ pars in unaquage nocte his obtingar. I tage Aratus aite CORI Κείνη του με φαλή τή, νήχε του, ήχι πορ ακραε Phe Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Palat. D.7.6.22 (II) Item Cicero dicit: quod caput hic paulum sese subitog recondit: or tus ubi arq obitus parte admiscentur in una. De hoc Homerus quoquin odissea ita breuem noctem esse dicit: ut pastores cum alii exigant: alii reducant pecus: possint alius alium audire: cum unus propter noctem pecus reducat: alter propter lucem exigat: sed nos ad proposi, tum reuertamur.

be

us

t: it & it ef

X3

is:

10/

US

m

110

de

m:

m m

te

Ertius ab æstiuo circulo qui hyemalis uocatur: his corporibus & eorum partibus sinitur. Nă medis Capricornum diuidens: & pedes Aquarii: per caudam pistricis ut traiectus uidetur. Divuidit etiam seporem sugientem a ertiribus & quadam parte corporiis: & canis sequentis pedes: & nauis ipsius puppim: Centaurig cervuices a reliquo corpore diuidit. Scorpionis extrema cauda quadam uocatur: eodem circulo coniung turi. Sagictarii arcus eodem orbe des formatur. Huius orbis insta terram sunt de partibus octo: partes quin qua super a terram autem tres. Iraquit breuior dies nocte ut ante demon

strauimus. Vartum circulum zodiacu esse Aratus demostrar: de quo ante diximus: & posterius dicemus. Sed Aratus non ut reliqui astro logi ab Ariete duodecim signa demonstrat: hoc est uere incipiente: sed a Cancro hoc est ipsa æstate. Nos auté quoniam ab ariete incipimus. ita protinus dicemus. In hoc enim circulo fic duo decim figna figuran, tur: Aries Taurus Gemini. In his tribus fignis uer demonstratur:& æquinoct um uernum. Cancer Leo Virgo. In hic fignis maxime æstas conficitur. Sed sol incipit a Virgine iam transire ad æquinoctium autu nale Chelæ. Scorpius Sagictarius. In his tribus fignis aurumnus effi citur: & æquinoctium autumnale Capricornus Aquarius Pisces. In his tribus fignis sol hyemem conficere demostratur. Ét si nulla sunt signa xii.fed.xi.ideo quod Scorpio magnitudine sui corporis duorum locu occupat fignotum. E quibus prior pars chelæ: reliqua autem Scorpio uocatur. Priores enim astrologi cum omnes res ad.xii.partes reuoca rent: ut menses & horas & latitudinem signor. Itag & signa per quæ res omnes fignificantur.xii.uoluerunt esfe.

Ed qui fepté circulis in prohemio propositis: de quattuor circu lis mentioné secimus ne septé ex ordine demostratis: aliquid a nobis obscurius dictu uideat de septé supant. iii. artictos: antar cticos & ille qui Lacteus uocat. Itaq de his dicere incipiemus. Arcticon igitur orbé sustinet caput draconis cu reliqua corporis parte. Cepheus auté pectore suo circulti jungit: codé orbe nitunt & pedes ma ioris Vrsa. Præterea sed le cassiopeix cu pedibo eius nitit ipsi circulos

k ii

& de destro pede genug sinistro & pedis prioribus digitis eius qui en gonafin uocatur: & manus finistra boetis exteriori parte circuli pers uenit coiuncta. Ad antarcticon autem circulum peruenit extrema nas uis Argo: pedesg Centauri posteriores adiunguntur. Priotes autem prope cotingere. Et ara uidetur prope affixa Eridaniq fluminis extres ma fignificatio.

Eliquum est nobis diffinire quem supra Lacteum orbem demos strauimus. Ipse enim diuidit Oloris extremam sinistram pens nam: quæ extra æstinum peruenit sinem. Præterea transit mansi dextram Persei & ab humero sinistro Aurigæ perueniens sub manum eius dextram. Et geminoru. genua & pedes eius figni quod procyon' uocatur. Hic diuidens æquinoctialem & æstiuu circulum: tangit extres mű finem mali: qui in argo naue defixus uidet. Deinde rurfus reuer, tens genua Centauri diuidit a reliquo corpore & extremam caudam terminat Scorpionis: & arcum mediu Sagictarii & aquilæ dimidia par

lis 1

inte

fub

cul

DU

gat

DUE

ten

Sas

eft

tem

mus

Leo

0000

luce

las

nieti

ptim

Mun

Ipla

de al

Tem

noch

Inter thrui

tem per eius transiens pennas.

Voniam de hiscæ rebus exposuimus ordine:mundi rationem: & quéadmodum moueatur protinus dicemus: & in duodecim signor exortu quæ deinde corpora consequant: & quæ perues niant ad occasum. Conuenit nobis munda ab exortu ad occasum co. uerti. I deo quidemus stellas exorientes ad occidentem conuerti. Sic enim primum poterimus scire quid sit exortus: & qui occasus: Si quis enim nostrum aliquis astiterit contra exorientem solem necesse est ar ctos a nobis a finistris partibus esse. Cum id ita fiat: illud quog ne cesse est ut omnia e dextris partibus exorta: in finistris occidere uidea tur: de quo & ante diximus. Igitur cu uideamus stellas exoriri & occi. dere:necesse est mundû quog cum stellis uerti. Sed nonnulli aiunt ni hilominus id cuenire posse: ut si stante mundo stellæ exoriantur & ocs cidant: quod fieri non potest. Si enim stellæ wagæ feruntur: neg mund dus ipse uoluitur: no possunt corpora stellis sigurata incolumia & cer ta permanere. Illud eni uidemus in toto mundo stellas erraticas esse vincos horum cursum quequa posse diffinire. Aratum ipsum quogs ne gare se difficiles eoru cursus interprætari posse. Q uomodo igitur cu quing stellas nemo possit observare: tot milia quisqua possit peruide. re:nist qui permittat hoc:cursus stellarum posse este & nihilominus st guras corporum permanere: quod si non est:tota sphæra ad irritum reuocabitur. Q uicung enim sphæram secerit:non poterit efficere ut sphæra stante nihilominus stellæ uersentur. Illud etía uidemus in ex tiema cauda dracon's kellam efferquæ in se uertatur: & in code loco couler. Juodif emmes helle nagas fe unturchane quoquioco money

ri necesse est: quod non euenit. Igitur necesse est mundum quog non stellas uerti. Quoniam ostendimus mundu cum stellis quotius stellas per se uerti: nunc reliqua dicemus.

Vm enim traditum sit nobis prius noctem q diem sieri noctem dicemus umbră terræ esse eamq; obstare lumini solis. Et si no nulli dixerunt in solis cursu euenire: ut cum peruenerit ad eum locum ubi occidere di catur: ibi montium magnitudinem a nobis lume auerri solis: & ita no ctem uideri. Q uod si ita sit: nimirum eclypsim solis uerius q noctem dixerimus. Sed aliter esse ex ipsa sphæra licebit

inteil gere.

m

tex

10/

ing

um

ron

Te,

01/

am

121

1112

ic,

ic

is

Rizon enim diuidens ea quæ uidentur: & quæ non apparents Ita diffinit sphærameur semper sex signa de duodecim in Hes misphærio uideantur supra terram. Sex autem signa sint infra sub terra. Igitur cum in uno eorum sol nixus ferri uideatur: ab eo cir culo qui orizon uocatur exoritur. Itags incipit lucere. Cugs nihilomis nus ipse mundus uertatur cu reliquis signis. Sed quo facilius intellis gatur: ponamus sole esse in Ariete a quo duodecim signa institumus numerare. Igitur cu sol sit in Ariete exoriente dies est: qui cum uer, tente se mundo peruenit ad eum circulu qui mensembrinos uocatur: efficit diei partem dimidia. Sed sic etiam facilius intelligitur: & rursus ab eodé Ariete incipiemus. Cum aries est exortus: præter eum figna sunt in superiore Hemisphario. Pisces: Aquarius: Capricornus: Sagis ctarius: Scorpio: Horum cum tria signa occiderint: hoc est Scorpius: Sagictarius: Capricornus: exorta sunt tria quæ Arieté sequuntur. hoc est Taurus: Gemini: Cancer. Tum sieri dimidit die necesse est: & arie tem peruenire ad eum: quem mensembrium esse circulum supra dixi, mus. Cum autem cum reliquis fignis ipse aries occidir: & exortus est Leo Virgo: tum chelæ exoriuntur: & in superiore hemisphærio ariete occidete uchuntur. O uæ cum occiderint: rursus aries exortus efficiet lucem. Sed ne in dubium ueniat: cum ariete occidente dixerimus che? las exoriri: quid de reliquis signis sine sphæra posset intelligi: sic inuc nietur. In quocung signo sol fuerit exoriens quodcug ab eo signo se ptimo loco fuerit:id noctu primu exorietur: & ita conficiet cursum: Mundus enim iple semel in die ac nocte uerri uidetur. Itage euenit ut ip sa figna xii . semel in die ac nocte uideri possint. Sed ne solis cursus: de quibus postea sumus dicturi: porius q quod ante capimus enume, remus: ad incaptum reuertemur, Diximus enim principiu mundi esse noctem: deinde diem. Inter noctem & diem præter umbra terrænihil interesse arbitramur. Sed quonia signor supra & corpor exortus in stituimus ad hoc perueniemus.

Gitur uertente se mundo per utrosog polos & Axem que supra dimensionem sphæræ diximus esse: & ita sphæra collocata:ut unus polus semper sit supra terram: alter nunqua exoriatur ne cesse est. Arctus quogs & reliqua corpora quæ sunt in arctico circulo nunqua occidere: reliqua autem omnia exoriri & occidere: quod infe riora sunt ab eo circulo quem nunquá occidere diximus. Id enim pos se fieri hæc edocet causa. Videmus caput extremum draconis:quod maxime arcticon extra circulum prominet: quodam tempore ita occidere existimatur: ut exortus cum occasu permisceatur: ut & ante dixi, mus. Si autem pars aliqua occidere de summo circulo juidetur:neces. se est omnia: quæ sunt inferiora exoriri & occidere. Igitur couenit no bis sidera uertente mundo occidere & exoriri. Præterea hac inclina, tione cœli: cum unus clrculus ita fit erectus ut nunquá occidar. Alter put ita fit terræ subiectus: ut nunqua exoriatur: quicung circuli fuerint in Ari sphæra: hoc est ab æquinoctiali ad polum: qui Boreus appellatur: nul tes lus erit eorum qui non maiorem partem circuductionis habeat supra tat terram. Qui autem ab æquinoctiali fuerint circulo ad eum polum qui ne notius appellatur: omnes inferiorem partem maiorem habebût g su, mu periorem: & quanto magis ad polum notium accesserint: hoc mato/ rem partem sub terra habere perspicientur. Et quanto magis ad box reum finem uenerint: hoc maioré partem circuli supra terram tenere uidebuntur. Quo enim erectior ipse polus fuerit hoc magis & circuli eius erectiores uidebuntur. Quod cum ita sit: si duo sidera simul su/ efint orta: unum ab arctico: alterum ab antarctico circulo: serius occi, det:id fidus quod ab arctico circulo fuerit exortum. Ideo o maiorem di habet circuductionem sphæræ: g quod a notio polo est ortum. Si aute simul occiderint: seruis exorietur id signum quod ab antarctico su/ 101 erit exortum: ideo quod tota illa collatio mundi maiorem partem ha beat sub terra: q illa pars quæ in boreo polo est smita. Et non modo figna quæ sunt ad arcticum sinem collocata: præstantibus corporib?: aut ser us occidunt: aut ante exoriuntur q ea quæ notio polo depinximus. Sed ipsa quog corpora inter se dissentiunt: ut si quod inferius sit signum: & id cum superiore exoriatur: tamen serius occidat. Econdan trario itags si qua sunt signa ab æquinoctiali circulo ad notium polu figurata: horum si qua figna pariter exorta fuerint: citius occidet quæ Sult proxima polum accedant. Euenit etiam ut non modo qua simul sint tota exorta sidera ex his serius occidant: quæ prox mæ arcticum circulum 9401 sunt collocata. Sed etiam si qua corum ante exorta suerint: quæ sunt nafin ad notium polum finita: tamen ante occidat: q ea corpora quæ in bo/ liqui reo polo figurata esse supra demostrauimus i deo quod maiore circu, teres 9103

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Palat. D.7.6.22 (II) ductione sphæræ utuntur ea corpora: quæ ab æquinoctiali circulo ad arcticu sinem sunt constituto. I gitur ostendimus qua inclinatione mundi sphæra sit constituta. Nunc ad.xii. signa reuertemuri & quor exortu quæ de reliquis corporibus occidat aut oriantur comemorabimus: & initium ab ariete faciemus:

Rietis exortu: sinistra pars Andromedæ prouenire. Ara auté occidere uidetur. Cum eodem sidere exoritur: & Persci caput usc ad umbilicum: ut dubium fore uideatur: zona eius utrum use extremo Ariete an Tauro primum exoriete prodeat ad lucem. Tauro autem exorto quæ prius dubia fuerunt omnia sunt certa: Nam & ara omnino occidit: & Perseus totus est ortus: & Auriga cas pur cum reliquo corpore dűtaxat:ad sinistrum pedem uidetur:& pi/ strix a cauda exoriens perspicitur. Hoc signo primum occidere boes res uiderur: & fi cum quattuor signis occidit: neg tamen totus ad ter ram potest uenire. Nam manus eius sinistra circulo arctico conclusa: neg oritur neg occidit. Geminis exorientibus tota iam pistricis & flus minis. Eridani prior pars apparet: & Orion exoriri uidetur. Occidit autem Ophiulcus a pedibus genuum fine. Cancer exoriens obscu rat dimidiam partem Coronæ:pistriciso caudam: & notum piscem: & cap ut cu reliquo corpore ad umbilicum eius qui engonafin uocatura Ophiulcum a genibus ad humeros: & anguem totum præter caput & ceruicem: quæ ex æst iuo circulo tendit ad coronam: Boetem prope to tum: terra tenet tectum. Exoritur autem & orionis corpus ad zonam & Eridanus totus apparet. Exortu leonis reliqua pars occidit cos ronæ: cum capite & Ceruicibus Anguis & Ophiulco. Engonafin autem qui uocatur eius præter finistrum genu & pedem nihil appa ret: & Boetes totus obscuratur. Exoritur autem caput Hydræ cum lepore toto. & procyon cum pedibus prioris Canis & Aquila tota. Virgo autem exoriens:non pauca sidera obscurat. Nam statim lyra occidir cum sagicta & delphino: & Oloris a capite corpus usquad cau dam prope occidit: & fluminis prior pars & equi caput cum ccruicib?. Exoritur auté hydra fine crateris: & canis totus: & nauis argo fine to Chelis exorientibus uidetur & Boetes exoriens totus:& tota nauis apparet argo. Hydrag præter cacumen extremum caudæ quod est sub terra. Exoritur etiam genu & sura eius dextra: qui engo nafin uocatur. Hunc eadem nocte occidere & exoriri licet uidere. Res liquu autem corpus: cum Scorpionis & Sagictarii prouen t parte. Præ terea cum Chelis exoritur cauda Centauri. Occidit reliquim Pegasi corpus: & Oloris extrema cauda: & Andromedæ caput cum umbi-

lo ex si

d in it of

19

ul

ra

ui

lico pegasi: & pistrix reliquo corpore ad ceruices: ur caput eius so, lum uideatur: & caput cephei pendens ad pistricis occasum cu manis bus & humeris peruenit ad terra. Scorpione exoriente duæ partes fluminis occidunt: & reliqui corpus Andromedæ cu capite Cephei. Occidit etiá Cepheus capite ad humeros: quæ pars est extra arcticum circulum constituta: obscuratur etiá Cassiopæia resupinata occidens: Exoritur auté corona quæ ante Centauri pedes sacere existimatur: & hydræ reliquű: quod caudam esse supra diximus. Prouenit etiá & cor pus Centauritquod equina figura uidetur: & ipsius hominis caput! & hostia qua tenere eu supra diximus. Denig ad id corpus qua fine pe des eius sunt priores. Ophiulci auté dutaxat caput exoritur: & ipsus anguis caput: quod est cotra Cancru. Sagictariű exoriente. Ophis cus totus exoriens insequitur: & anguis qui ab eo tenet: caput eius? qui engonafin uocatur. Et sinistra manus esusde. Deinde lyra tota cu Cephei capite & humeris exit ad lucem. Occidit auté canis maior cu Orione toto & lepore: & Aurigæ superiore parte corporis. Præterea caput & pedes eins. Occidit etia totus Perseus præter crus & pedem dextrum. Argo auté puppim solam relinquens: peruenit ad terram. Capricornus exoriens: hæc sidera ad terram premere uidetur: reliqua figuram nauis & fignum quod procyon uocatur. Eodé tempore & res liquum corpus occidit Persei. Exoritur autem Olor cum aquila & sas gicta: & ara quá proximam esse notio polo diximus. Aquarius exo. riens:a d dimidiam partem corporis equi pedes secum de terra ducit: & caput cum ceruice pegasis At etiam Centaurus a cauda ad humes ros uirilis corporis occidir:cû hydræ capite: & ceruicibus. Piscibus exorientibus:occidit reliquû hydræ corpus: & ipse Centaurus. Exorit aut piscis qui notius uocatur: & Andromedæ dextra pars corporis:

fra!

[10

112

dor

offi

Spic

mod

21161

tuis

uno

TIS I

nul

**Ipice** 

com

dine

fint.

uide

tigni

CION

lour

OCC.

cont

ad P

Occio

Aries

obsco

deatu

900 10

Aflete

dinch

nus in nauic

## De sole & luna: ac cateris planetis.

Ic igirur exorientibus duodecim signis: reliqua corpora occidere & exoriri uidentur. Sed ut ante diximus: nunc protinus de solis cursu dicemus: Necesse est enim sole: aut ipsum per se mo ueri: aut cum mundo uerti uno loco manente. Quod si maneret: necesse erat codem loco occidere & exoriri: a quo pridie suerit exortus: que admodum signa eodem loco semper oriuntur & occidunt. Prætterea si ita este: necesse erat: dies & noctes omnes æquales esset: ut signogus hodiernus dies suerit: tam longus semper sit suturus. Item nox simuli ratione semper æqualis permaneat. Quod quoniam non est: illud quoque necesse est cum uideamus esse dies inæquales: & soles.

lem alio loco hodie occasuru: & alio heri occidisse. Si igitur aliis locis oritur & occidit:necesse est eum moueri:non stare. Solem auté contra mundi motû currere: sic possumus intelligere. Euenit enim ut duabus ex caufis fidera no possimus uidere. Q uarum una est cum abierint in fra terram: nostru quog esfugere cospectum: ita ur inferius hemisphæs rio ostenditur. Altera aute est ratio quod ppter fulgorem solis & uim maximă luminis sidera obscurentur: siue quod stellis obsistit:ne candor ease ad nostros perueniat aspectus: sue sua magnitudine luminis officit oculis nostris ne præter eins ignem aliam rem superiorem per spiciamus. Quod magis uerismile uiderur. Nege enim solis igné etulmodi uidemusicuiusmodi reliquos ignes intelligimus. Sed ita lumen auertit nostrum: ut ipse quom nobis non igneus: sed albus esse uidea/ tur. Præterea in unaquag nocte. xt. signa necesse est apparere. I des qu uno figno sol ipse nixus:iter conficere uidetur:cuius figuram corpod ris ipse suo lumine obscurat. Cum eo enim signo & occidere & exori-Nonnulli dicunt noxexit. figna dutaxat hac ratione pers spicere posse: si in eius figni prima nouissimage parte consistat. Habet enim.xii. signa partes eiusdem modi:ut unuquodo eorum in longitu/ dine habeat partes exxx. In latitudine autem partes exili. Itage eugnit ut in longitudine fignorum annus sit. In latitudine autem singuli dies sint. In prima parte figni nihilominus nos reliquum corpus eius figni uideri posse nonulli dicunt. Simili ratione & si fuerit in extrema parte figni: quod fieri non potest. Nam cum sol sit in qualibet parte signi & exoriatur: ita magnum uidetur habere fulgorem: ut omnia sidera ob/ scurer. Illud tamé porest euenire: ut cum sol sit in prima parte figni & occidat: reliquum corpus eius signi appareat. Sed certius & uerius est xi. signa g duodecim apparere posse. Præterea queritur quare sol contra mundi inclinatione currens: uideatur cum ipsa ssua sphara oc cidere & uerti. Nam si sol cotra siderum occasum curreret. De Ariete ad Pisces:non ad Taurû transiret. Exoriri etenim ante Pisces q Aries occidere perspiciuntur: & ita mundus uerti uidetur: ut prius Pisces q Aries occidant. Itags diebus.xxx. Sol in Ariete currens: & eius corpus. obscurans: sic dûraxat apparet Sol: ut ex eo loco quo Aries exoriri ui deatur: & post triginta dies Sol uideatur ab eodem loco surgere: ex. quo loco Taurus ante exoriri uidebatur. Igitur apparet Solem ab Ariete ad Tauru transite. Q uod si ita est:necesse est eum corra muna di inclinationem currere. Quare autem euenit ut ante diximus : qui detur cum mundo Sol uerti. Eius similis hac causa est: ut si quis in nauiculæ rostro sedens: inquirat ad puppim transire: & nihilomie nus ipsa nauis iter suum consiciat. Ille quidem uidebitur contra nauiculæ cursum ire: sed tamen eodem perueniet quo nauis.

ci.

Im

IS:

8

ST/

)e/

143

hi/

is: cũ Hoc autem sic etiam sacilius intelligeturis in auim diviseris in partes trecentas sexagintă que admodu sol diebus.ccc.lx.simul mundu transi giticodemodo ut ante diximus si nauis sit divisate in una pte de.ccc.lx.constituatur quilibet eom. Nauis aut habet unius diei cursum: ille quide contra nauim ire. Sed cum ea ad locum definitum peruenire intelligeres. Non enim extra nauim estiquia rostro ad puppim transit. Sed ipsa naul continetur. Item sol cum per ipsum mundu iter consumiativa eo contineaturiudetur contra mundu ireised cu eo peruenit ad occasum. Cum enim mundus trecencies & sexagies se couertetit: tune sol iter annum consieit.

lois

800

lecto

duce

dete

temi lep de so lis nr leau fietit duo plat: cósta zgle eni tere bu ! Lun bitta Lis eud Ho Sol: itel fece mag

cit co

cu ab

train

ut lui
eclyp
foles
cu se



De Sole.

Est qui conspicuus super hos quasiuit in astrio Ausus habere deum solem cui tramite recto Conditio imposita est uigilem tolerare laboreme

Vonia de sole q visa sunt nobis utilissima este sfis madavinus Nűc de luna dicemus. Et si alta conati pscribere: uelut natura uoluminis ad hoc loci deuenim?:ne nonullis incaute hui?rone relinqueres: aut pp magnu labore desecisse: aut in scia superati: no uar luisse pseg uideamur. Nos aut nonullon existimatiois timeda ca pseg & cosuerudinis nfæ rone demostrasse. Sed qd alteri? gri uolume hoc p lecto no uoluimus: nec tádiu ré cogitatá scripto alion ad desideriu ade ducere. Præterea cu relig oia diligensime psecuti sucrimus: alienu vi det ce nos no cade pleg cam. Quare ficut an dixim? ad incaptu reuer/ temur: & necessario totide uerbis de luna ac sole dicemosta. Luna a so le p alios exortus & occasus necesse é moueri:no stare. Ido facilius o de sole licet itelligere.neg eni ta magnus ardor ei est ut officiat ocu, lis nris :new ut sol dies.xxx.unoquog figno uchif:ut difficile fit intel lectu gra particula luminis: aut ipho figni supesse uidet cu ad aliud tra sierit signu. Lună eni cu. xii. signa diebus. xxx. pcurrat: licet intelligere duobodie bod sex horis: in alio figno ee. Hac aut cu a sole lume accie piat: & ita nobis lucere uideat: no est uerisife: de tă multis căis poti? e ă costare à moueri. Si eni suo lumine uteret: illud quot se fe bat: e à semp ægle ee oportere:nec die tricesimo ta exilerant oino nulla uideri. Cu eni totu trasegerit cursussola at ad aliud trasir e signu intelligat. Præs terea fi suo lumine uteref: hui?nug eclypfin fieri oportebat. Sed ne du biú fiat que solis eclypfis fieri possirig utrisg lume dare supra sit dic?. Lunæ at no facile fiat: cu alieno lumine utat. Eins hæc uerissima: ut ar bitramur: est ca. Luna.n.cu ex toto mudo & oib? stellis maxime terræ pxia uideat: & ad acies nfas pueniat. Et quodă tpe torres pueniat ad cude locu figni qu fol uebit observare lume ei? a nfo cospectu videt. Hoc at maxie euenit die nouissimo cu luna trasierit in.xii. signa. Et cu sol ad aliud signú trásire uideat: & pxia siet illi. Q d euenire: sic ét pot itelligi: ut si gs alicui manu plana ad oculos admouerit gro magis sic secerit: hoc minus ille uideri poterit: & gto logi? ab eo discesserit: hoc magis illi oia poterût apparere. Sili rêne: cû luna ad solis locă puenit cúc pxia ei videt ec: & radios ei obturare: ut lumé emittere no possit. Cũ ất luna ab eo loco discesserit: tũc sol lumé eiicit: & ita ad nữa adii cit corpora. Lunæ at eclypsis sic euenit: cuppe una dimésione sit luna cũ abierit sol sub terră dûtaxat học mô: ut p media terră si gd directu traieceris cotingere possit sole sub terra. Luna at supra terra. Q d cu ita euenit: necesse é solis radios pp magnitudine terræita eé dimissos: ut lume ei quo luna lucet no possie ad ca puenire: & ita existimat f.eri eclypsis luna. Qua si suo lumine uteret: licebat ne apparere gde nuq sole:ideo q luna nihilominus luceret. Sic nag accip.t lume:ut luceat cũ sol u enerit p terrasised nó ut alique locu coclusiore totug spaciu

ille

UV

asit.



fit

(US

CUIT

CUL

CITC

bus

abe

HIS

a lo corr tes dia effe lon no cel pe mu

Po

tos

Luna



De Luna.

Denice cum luna est sub lustri splendet amictu.
O nú succincta iacet calamos latonia ungo est.
Con subministrate se lo plurona con inny.

B hoc circulo abest circulus tonon dimidiu: quo loco Mercurii sidus uchitur. Itags diebus.xxx.ad alterum fignum transiens. Tardius ab hoc circulo abest tonon dimidiu: quo loco iter sus ueneris dirigit aftru. Tardius g Mercurii stella coficiens cursum. Tran sit enim ad alud signum diebus.xxx. Supra huius stellam solis est cur sus qui abest ab hespero: quæ est meneris stella medictate toni. Itags cum inferioribus pariter puolans uno anno idest duodecim signa per currit tricesimo die ad aliud transiens signs. Supra solem igit & eius circulu Martis est stella que abest a sole tono dimidio. I taque dieit die bus.lx.ad aliud fignum träsire. Hunc orbe supra Iouis est stella:quæ abest a Martis hemitonio. Itaquino anno ad alteru transit signu. No. uissima stella Saturni quæ maximo nehitur circulo: hæc aut tono distat a loue. Itag annis.xxx.xii.percurrit signa. Ab ipsog tamen siderum corporibus. Saturnus abest tono uno & dimidio. Hac igitur ratioe po tes scire nece solem: nece lună cotingere stellas: & nihilominus per zo diacă eirculu uerti: Hinc eriam possumus intelligere: lunam minorem este sole. Omnia quæ pxima sunt nobis maiore necesse est esse quæ longo discedente interuallo uidemus. Igitur lunam uidemus pxime nos esse. Nege ex maiore nostro aspectui esse g solem. Illud quog ne cesse est cum sol no longe absit a luna: & a nobis maior uidet: si pro/ pe accesserit: multo maiore sururu. Præterea necesse est ut ante dixi, mus: aut nullam stellam erratică esse: aut solem pariter cu luna ut reli quas stellas errare. Si enim quisq mihi potest demostrare quing stella, rum cursum & dicere: p hodie quæp cora ad aliud transcat signu: que admodum de sole & luna sieri uidemus: & nihilominus suu efficit cur sum no est erratica. Si auté dubit est quod ho die transeat: & ad aliu 1 fignű compari ratione cum luna feratur: & sua circulum dirigat: que, admodu stellæ quæ sunt dubiæ:necesse est has quog errare:sed non euenit ut er rent præsertim cum suo tempore ad cursum reuertantur. Igitur ne stellæ quidem: cum certo tempore ad sun signu reuertant: possunt errare: nisi forte uolumus accipere excusatione quod duo cor pora magna facilius possunt observari: q singulæ stellæ; quæ non cers tos cursus conficientes uidentur apparere,

asi

ad

de

lie

ÖS

ra

on

id



Venus



Ecunda Rella est Mercurii nomine Scilbon totus acuto lumines sed in aspectu non magnus. Hic autem a sole no longius abest figno uno. Q ui semper eosde cursus esticiensimodo nocte pri mai modo autem ad solis exortus incipit apparere nonung etiam per petuo: signis. iiii. est cum sole rediens autem cum sole no amplius est g tertiam partem signis.

#### Mercurius



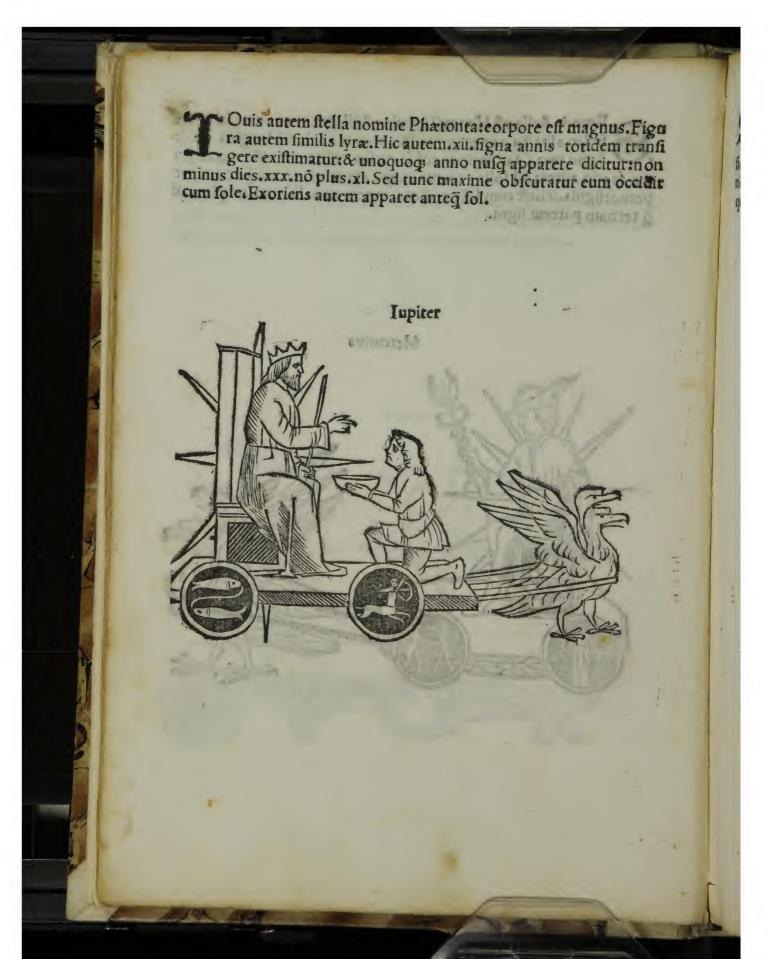

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Palat. D.7.6.22 (II) Olis stella nomine Phaeton: corpore est magno: colore autem igneo: similis eius stella: qua est i humero dextro Octonis. Hic per: xii. signa assidue ferri uidetur: nonug etiam cum solis ipsius sideribus apparet: modo aliis partibus adiectis circuli. Hanc stellam nonulli Saturni este dixerunt. Redire autem ad signum annis. xxx. & quotanis non apparere. Non minus dies. xxx. nec amplius. xl.

on

#### Saturnus



m



Mars



Vod ad quince stellas attinets hucusce satis arbitras mur dictum. Nunc auté demonstrabinus quibus de causis menses intercalentur. Q uoniam tépus omne metimur die & noctes mense & anno. Q uibus diem mi 143 lon nobis diffinierunt: quadiu sol ab exortu ad occasum perueniat. Noctis autem spacium constituerut esse: quadiu sol ab occasu: rursum ad exortu reuertatur. Mensem aut quadiu luna zodiacum circulum perducat. Annum autem uoluerunt esse: cum sol ab æstino circulo redit.

### Iacobus Sentinus Ricinenfis lectoribus foelicitatem. I quis ades facrum cyrram conscendere montem. Q ui cupias: musas uel coluisse nouem: Scito prius q fis redimitus tempora lauro Esse opus Astrorum cognitione tibi: Q uodo ita sit uatum testes monumenta priorum. Sunt: quibus in cunctis sidera cuncta micant. Agricolas aliis positis nam respice librum Q uo docuit terras uertere rite Maro: Inuenies illic tot tempore sæpe sereno Quod cœlum spectans sidera nocte uides. Arma per ethmathios campos qui scripsit: & i'le Carmine meonio fidera plura fonat. Exul quig fuit ueneris quia tradidit artes Inseruit fastis sidera quæg suis. Vto alios taceam nullus mihi crede poeta Est bonus astrorum cognitione carens. Q uæris ubi inuenias a quo uel discere possis Sidera tam docti quæ cecinere uiri Ecce opus: Hyginius quo nunc quot sidera mundus Altus habet: tot nos sidera nosse docet: Q uidqs sit inferior mundus: quid sphæra: quid axis: Q uid centrum sphæræ: quid sit uterg polus: Aurea mala ferox serpens qui plura puellis Seruabatiquid sit Arctophilaxgi ferus: Hinc Elice quid sit: uel quam tyrus aspicit arcton Noscere tu nunc sit quid cynosura potes. Perseus Andromedæ monstro religata marino Cung meduseo lurida gorgon equo Gnosia cum fulua fuerat redimita corona. Q ua prius: & magno Aructa fonore lyra Engonalis cepheo cum Cassiopæia magno: Et Nemesin fallens corripiendus Olor: Atg Aquila: Heniochus: Delphin: Deltoton: & ille Q uem cingit Serpens: atq Sagieta fimul: Bis sex post istas colestia signa siguras: Cetus: & Eridanus: & Lepus: atg Canis: Et Procyon uates multum cantatus Orion: Ara quog a magno condita facra deo:

Argos: Phyllirides medica doctifimus arte: Hydra:uia & quæ nunc lactea nomen habet: Plurag in hoc paruo narrantur mixta libello Q uæ sunt in stellas corpora uersa nouas: Q uinetiam causæ cur sic mutata fuerunt Monstrantur: facil es omnibus atquidomus. Hunc igitur quisquis doctas coluisse sorores: Hunc eme uel quisquis sidera nosse cupis: Hunc lege qui latios optas uel nosse poetas: Hunc lege uel Rhetor qui bonus effe uelis: Hunc legat omnis amans: legat hunc quicung labores Sustinet: ato illud ponere tentat onus. Attamen ingrati ne uos possitis haberi Quo nihil in mundo turpius esse potest: Dicite post messem uiuat per Nestoris annos Vtile qui nobis tam bene pressit opus.

Impressum Venetiis Per Ioannem Baptistam Sessa Anno Domini.M.CCCCC.II.Die.XXV. Mensis Augusti.



# In nomine Dñie A terra usca ad lunam est distantia 126600 stadiorum .1. 15825 miliariorum. A luna usg ad mercurium 78iz miliaria. & semis. Inde ad uenerem 78iz miliaria. Inde ad solem zz 46 miliaria. A fole ad martem 15625 miliaria. Inde ad Iouem 7812 miliaria. Inde ad firmamentum 22426 miliaria. Inde ex his colligi potest o a terra uso ad colum intersunt 107570 miliaria. Circuitus terræ est 180000 stadiorum.1, zzsoo miliariorum. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Palat. D.7.6.22 (II)

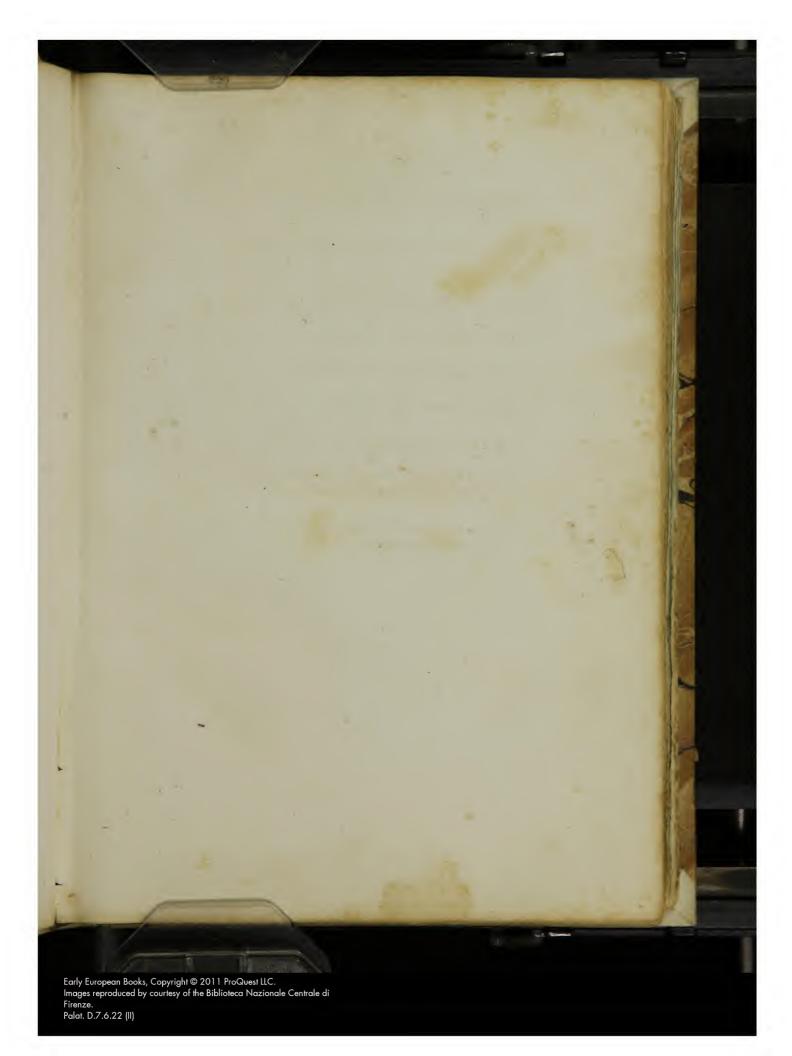

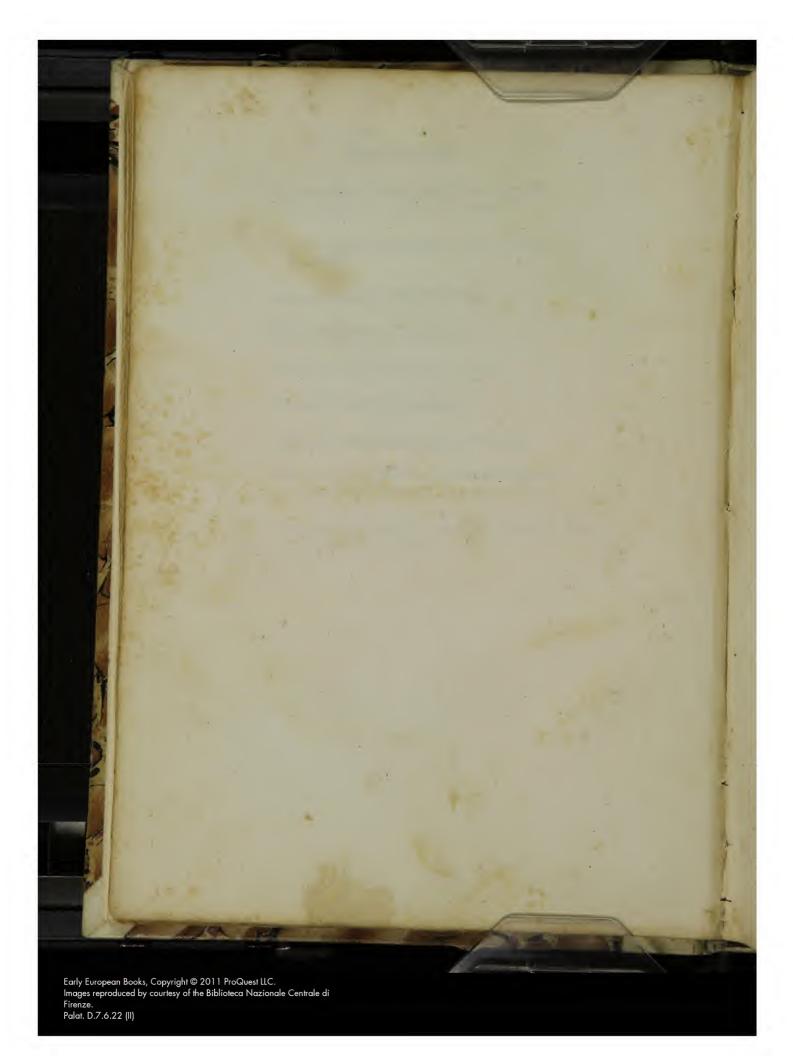

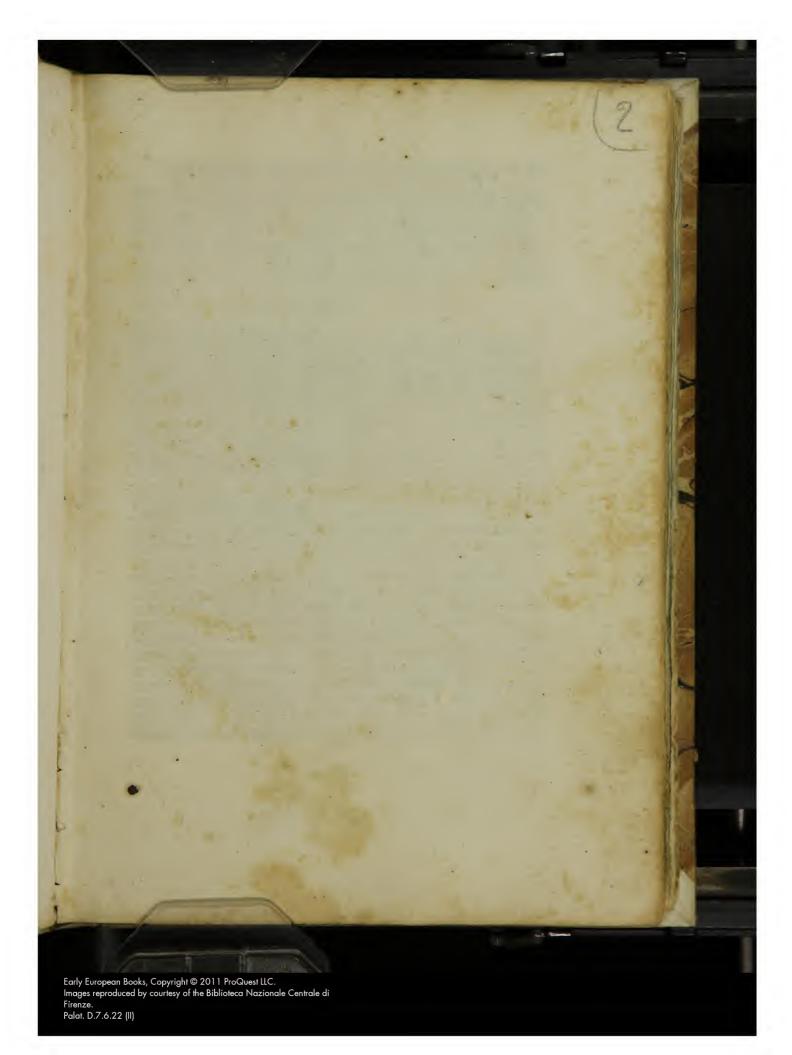

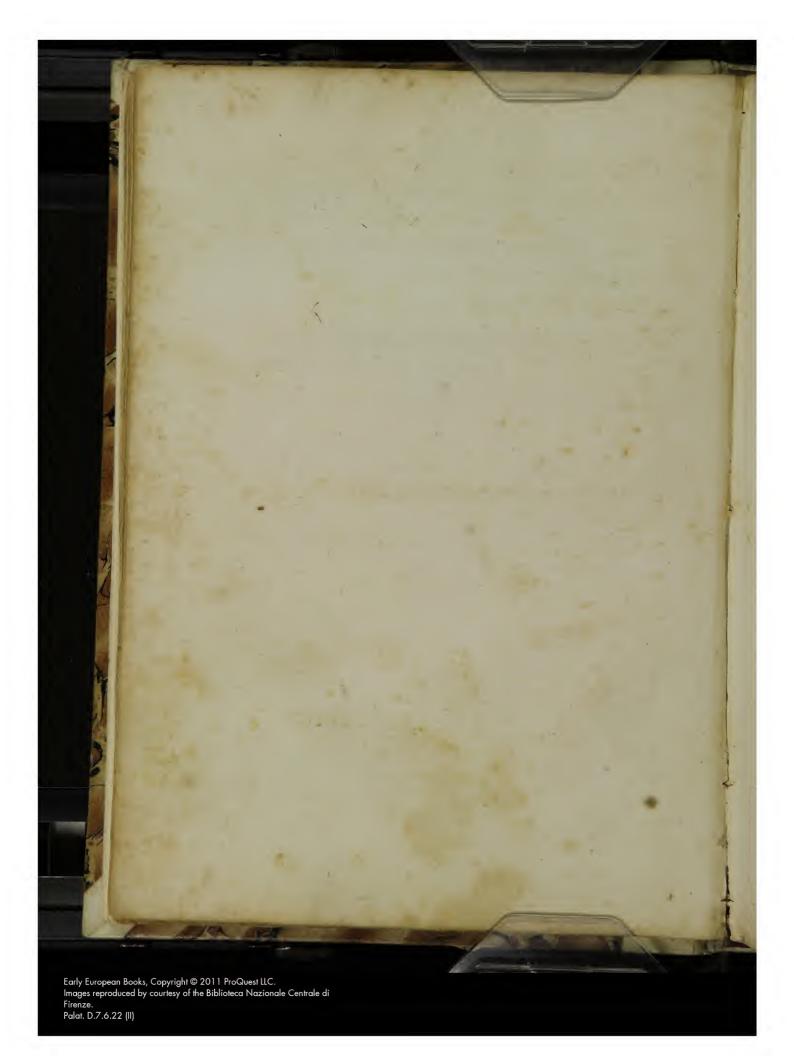